

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. L.6.39 (a)

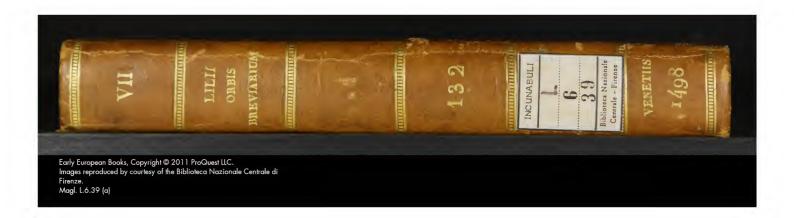



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. L.6.39 (a)



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. L.6.39 (a)



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. L.6.39 (a)



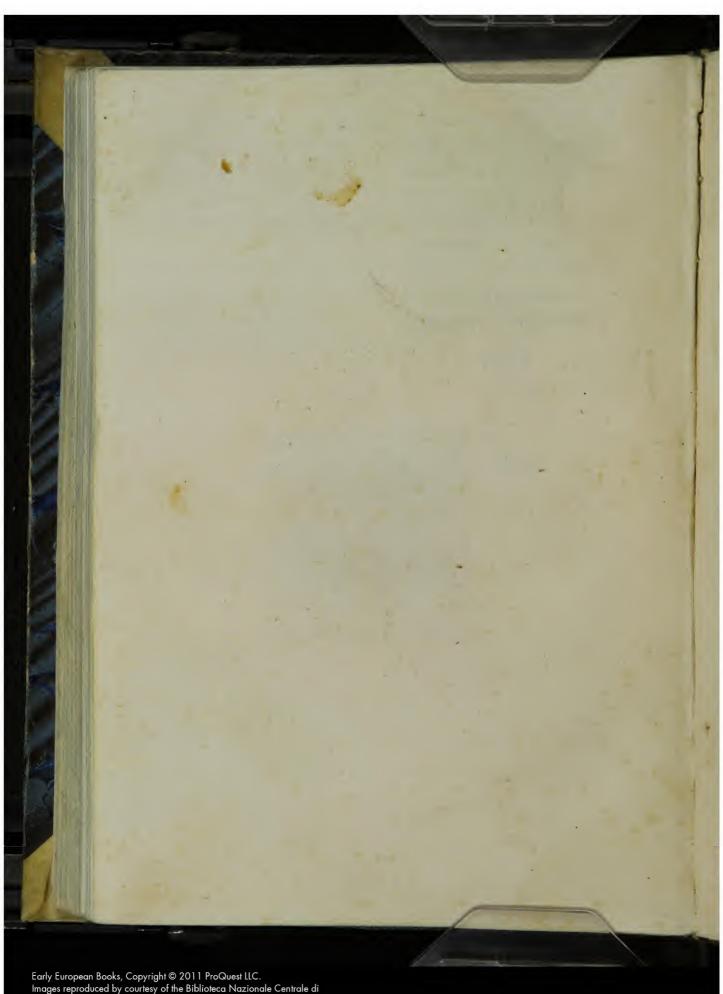

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. L.6.39 (b)



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. L.6.39 (b)

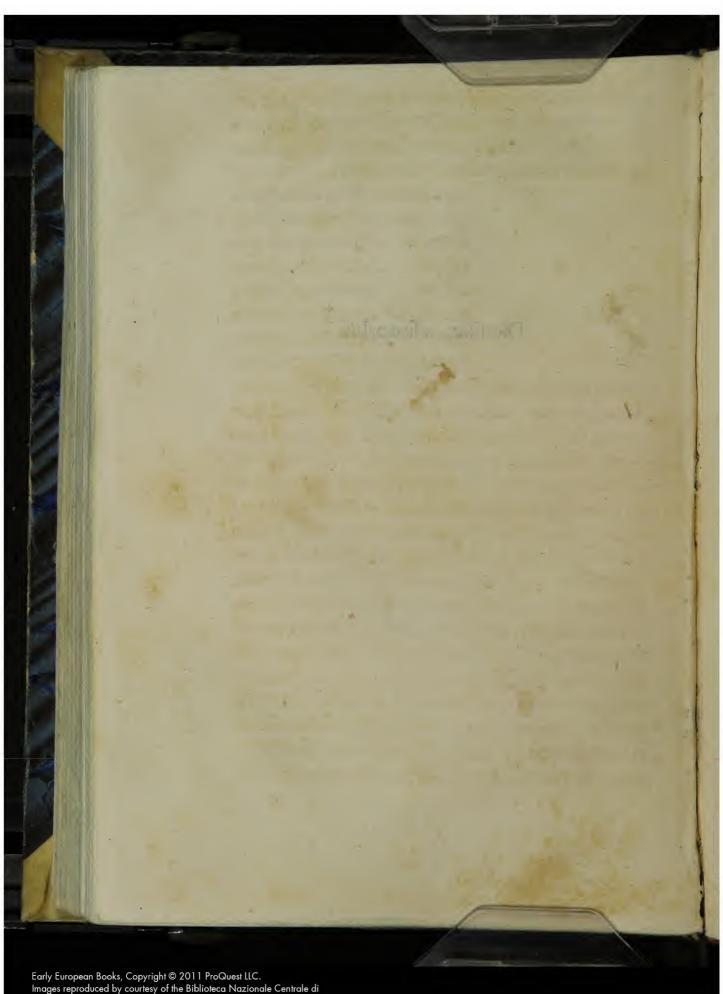

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. L.6.39 (b)

Eloquetissimi uiri domini Antonii Bechariæ ue ronensis procemium in Dyonisii traductionem de situ orbis habitabilis ad clarissimum physicum ma gistrum Hieronymum de Leonardis.

Ionisiialexandrini philosophi cum nuper in libellum quendam concidissem: quem ipse hexametro uersude ea parte orbis quæ habitabilis dicitur adolescens admodum conscripserat. Mirum suit mi Hiero nyme q mihi præ cæteris pla-

cuerit illius summi & excelletissimi uiri ingenium. Considerabam enim in hoc homine: non ea quæ cæteri solent singularia quædam & præstantissima munera iudicare qualia sunt: q aut ad ualitudinem corporis pertinent: aut ad pulchritudine: aut quæ ad eius dignitatis statum & excellentiam sunt tradita; cum ea mihi uiderentur eiusmodi esse; ut cum partim a natura proficiscantur partim etiam a for tuna:necs magis ab humana opera prouenirent: g diuina quadam benignitate & cælestidono mor talibus elargirentur:non tamen ea esse licet ampli sima:quæ possent ueram homini laudem aut gloriam compare: Cu3 neqs ea q sunt isita hominia na tura.necz etiam quæ a fortuna proficiscuntur: ulla prorsus promereri:ut nosti:laudem uideantur.ta. etsi multa quoq huiusmodi consecutus suisse trai ditur:quæ inter cætera præstantissima naturæ ipsi ii

us aut fortunæ munera non inferiora pro sui excel lentia & magnitudine uideantur. Erat eniz ex sum mis ortus paretibus: nece cuiqua nobilitate animi aut diuitiarum copia cedere uidebatur. Sed erant alia quædam longe ampliora: quæ me cogebant in co uiro non solum laudare: & recte quidem lauda, re: sed etia admirari: atq id efficere: ut quantis pos, sem uiribus eniterer neomnino huiusmodi uiri fa cta iacerent: neue inter græcorum ruinas: quibus iam prope immersa est patria illa: hostiù lapidibus aut telis obruerentur. Q uæ quidez cum sint eius modiut non illa mihi uiderentur aliunde compara ta: sed potius sua uirtute & industria animiq magnitudine & præstantia conquisita : existimaui no magis aliena dici posse qua sua: & propterea non a natura unquarepeti posse negra sortua: sed poti? illum & naturam & fortuna singulari studio & dili gentia superasse. Omitto ea quæ usquab incunte adolescétia summa semper fide & integritate de se præstitisse traditur:tametsi certo sciaz potissima ee a quibus facile occlusus ad ueram laude aditus ape ritur: cum huiusmodi in ca ætate uirtutes non sint. nisi quædam iust ciæ ipsius semina: quæ cu3 adole. uerint & ad perfectam peruenerint maturitatem: mirabiles pariunt ad cæterarum omnium cupidita tem fructus: Verütamen necea fuisse fateor: quæ me tantopere afficerent de eo uiro: & si præstantis sima quidem ut erant & omni admiratione dignifo sima: & potissimum cum rememorarem illa mul-

tis etiam cum aliis uiris: qui ea ætate floruerunt co munia extitisse. Negs solum ipsum fuisse: qui tum cam laudis gloriam consequeretur: tum etiam cuz iplæuirtutes uiderentur quodamodo sua prorsus mercede & gratia caruiffe:postqua nec dum efflu xisset intermortales. Verum illud & inextinguibi le pietatis lumen: quod illarum gentium oculis in iectam caliginem detergeret illustrareto:cum exor to tum primum manifestuz esse cœpisse homines intueri & patefactas esse hominum insidias & do los:quibus humanuz genus quasi cathenis quibus. dam irretitu inexorabili servitute detinebatur. Ve ru illud me præ cæteris mouebat mi Hieronyme: non que sui natura maius esse in homine existima rem: g ea quæ dixerim: sed quod mihi maiori qua dam admiratioe dignum uidebatur. Nam cu esset ex summo loco (ut dixi) natus: & adolescés adhuc: in tantisque educatus deliciis: quatis alius quispiam potuisset:in ea potissimum ciuitate:quæ tum maxi me omnium rerum affluentia & magnitudine cæ teris omnibus anteibat. Tantam tamen addiderit huic uitæ felicitati aliarum artium doctrinam & co gnitionem: ut longe ampliora ista qua superiora il la iudicarentur. Ex quo euenit: ut crescente paula. tim cum eius ætate doctrina:ips us etiam fama co tinue cum dignitate succresceret. Nece minus esse quod consequebatur ab ipsa doctrina laudis & am plitudinis: q & cæteris commodis gloriæ uirtutis. Accedebat etiam ad ipsius uiri laudem & admira

da of ifa

lus

us

tiu

ETE!

na no

na

dili

ote

acé

lale,

em:

dita

juæ

atil

山

tionem: que eum multa & uaria scripsisse costet: quæ passim diffusa græcis hominibus legenda tradide, rat:tanta tamen ea cum elegantia & dicedi copia & ubertate scripsisse dicitur: ut ipse no lingualocutus fuisse:sed manu omnia finxisse:tang phidias quida pro uoluntate uideretur. Q uod quide potissimu fuit:ut & ipse hune la borem non recusarem: atcg il lum e græco sermõe in latinű conuerterem. tamet. si eisdem me metri legibus quibus ipse astringi no ueliz:ut liberiori cursu nostra percurrat oratio. Feenim ut pictores solet: qui cu uelint ali cuius perpul chri corporis habitudine liniametaq deducere: ne que eni idfacile possint ob illorum mirabilé: nec sine armonia quadam: ut ita dicam coneinnitate aptis simamomembron omnium copositioné: ea tamé nituntur de se pstare: quæ saltem similitudine qua dam & sinon proprietate pseferant. Statui etiam illű tibi dedicatum iri:quo nostraiam incepta beni uolentia aliquo meo munere honestaré & crepun diis applauderem filioli tui que ipse paulo ante una cum præsule meo ex sacro baptismatis fonte susce pimus:ut cuadoleuerit:habeat etia ex me: cu quo oblectetur ipse. & nostræhuic beniuolentiæ cogra tuletur; atqillud i perpetuu tanq firmisimu quod dam mutuæ nostræ caritatis pignus obseruet.

Præsul de q loquiffuit Hermolaus barbarus:

Erra omnis cũ ab oceano tanqua ingens quædam insula & imensa pene circuualle tur non tamé prorsus globea est neces om nino rotuda: cũ utring ad solis semita altius erecta

m

ta

caliginosæ cuiusda quasi nubeculæ specië præstet. Hæc & si unica sit: in tres tamen partes ueteres di stinxere illa: quaru quidem una uoluerunt Libyaz dici a libe olim perdomita: seu ab eo o frigoris rigi ditate careat Aphrica. alteram a muliere deperdita Europa. tertiam quæ cæteras magnitudine uince ret: Asia. Libya ab europa secernitur: ab uno quide latere littore Gaditano. ab alio auté hostio Nili: ea potissimu in parte: unde borealis sinus ægypti por rigitur: & gloriosum illud Canopi amiclei templuz conditu. Europa uero ab alia Tanais flume disiun gens atq ambaru fines utring perlabens in borea uersus per Sauromatas in Scythia usquatqui mæo tidis paludé protéditur Ad austru auté uersus hel lespontus primum extendit termini signu: ac dein de hostiu Nili: quod magis etia qua3 hellespontus ipse conspicitur ad austru. Alii tamen dicut terram quadram esse: quæ cũ ita gemino incingatur freto Caspio scilicet & Euxino: græci illa ut cæteras alias quæ sunt huiusmodi Isthmű appellauere: eag esse quæ utriusq fine ac termino illiditur. Fuerūt & q dicerent aliu Ishmo :qui in australe & ipse disten sus plagam: atc Arabiæ & Aegypti perscindens si nű esser ui ab asialibya ipsam sciungit. His itach li mitibus cu uniuersa tripartita sit tellus:nulli dubitandu erit quin & ipsa ab oceano circuuallet. Q ui quidé oceanus licet & iple unicus lit: quemadmo dű & tellus: multis tamen ac diverlif nominibus ta g uallum quoddam & distractus per partes corpo

ne

ne di

am

eni

nuc

una

ulce

iquo

rogra

luod

iens

ialle

om

ecta

Libyaalibe dictas Europa a muliere de perdita. Asia. Fines inter libya&eu ropam. Fines curo pæ& aliæ. Tanais flu uius. Sauromate Nil9 fluui9 Caspium & Euxinum maria:terra cigétia.

discounting in

mare.

Hesperum mare Atlaticum' mare: Arimalpho rum getes ferocissiæ. Pontus gla cialis. alias

Mare Eou3 & Indicū. Mare rubse aliter æthi opicum.

mare mor

Pamphilia.

MareSatur nium. Hircanum mare.

ris distinguitur. Prope enim loca extrema: unde ze phyrus spirat & mons ille Atlas erigitur; haud am plius oceanus dicitur: sed ab hesperia ulteriori: qua illidit hesperum mareaut ab ipso monte atlantico Atlanticu. At superius ad boream ubi ferocissimæ Arimasphose gétes tenent: cu solibitarde tepidequ illuceat ob ipsius a cursu distantiam & uallatam altissimis collibus regione: ex quibus caliginosis sem per obtegitur nubibus: & obdurataihorrescit gla cie:quicquid ea loca circumfluit oceania concretis undis glacialem pontu appellat: aut ab eo q ibi flu ctus interisse uideantur: mortuu mare, tum etiam ofine motu perpetue coquiescat: Saturnium, Vn deautem oritur sol Eoum. illud auté Indicu uceat Ex quo quide statim illud ad austru uersus effudit quod rubrum siue æthiopicu appellant: ex ea maxi me parte qua uasta quæda solitudo & shabitabilis terræ plaga conspicitur ardentibus semper calori, bus exusta. Vere ex hoc oceano multi quoq ex oi parte sinus erupunt qui eu per medium ipsius terræ diffundantur. nostri uero mediterranea maria. græci κολποησ dixere. Ex his igitur sit ille primus quem diximus Hesperium uocari: qab extremis hesperiæ ac libyæ defluens ad pamphylia usq; pro ripitur: Alter uero qui licet sit minor superat tamé utilitate. Effluit eniz ex eo mari quod diximus gla cialescu Saturniu appellari: ea potissimum ex par te:quæ Caspia est: & turbulentus est lat boreas:at gillud efficit fretum quod dicitur Hircanum, Alii

uero qui reliqui sunt: amboab austro dilabentes. qui superior est in perside usquaduersus Caspium inuehitur ac persicum efficit sinum: alter autez ara bicum: quod quidem paulatim irrumpens tandes in euxinű contrahitur: atq; ex arabico in euxini po ti nomen comutatur. Sunt tame & alii complures sinus:sed quoniam obscuri sunt:neculla cu his uti litate coferedi. negi ung a nostris sunt tentaticideo quinter mortuos relinquedi. Verum his ita partitis redeundu esse ad eos censeo: quos supra quattu or existere comemoraui:ut quales ipsi sint: quaue obseruent semitami & quas inundent regiões: luci dius declaretur. Hesperius igitur sinus: ut ab oceano incipiam: qomnes amplitudine ac longiori uine cit cursu: cum multas gentes & ciuitates ac oppida illidat multasq circumfluat insulas & altissimos col les:omnia tamen multage rerum commeatu & ua rietate replet: spargito ubique mirabilem ubertates Iple.n.est in cuius frote columnas illas ingetes fe runt ab Hercule uulgatissima quodam fama cofi xas extitisse ad Atlantis potissimű uerticem atque ad Gadium extrema:inter quas una adhue conspi citur:quæ totaænea est:ad tantamq; porrectam al titudine; ut transcendere nubes uideatur; atq; ipm quod mirabile est colu attingere. Hinc maris hibe rici pncipium exoritur: & propterea ad metam illa tangad caput quoddam infudaffe Hercules dicit: qoium illangentius uictor euaserat. At id postea cum medium interfluat liby ac europæ fines co

nia

100

ng

lequal

icm tgla

reus vi Au

tram

Vn

ocat

fudit

maxi

tabilis

talori

ex of

us toly

maria.

mul

tremis

d blo

rame

sgla

par

is;al

Ali

Vbi hercut colunæ.

Vna ex eis ænea & altissima. Mare hibericum. Maffilia. Mare galli. cum. Principium Italia. Ausoniæge tes. Mareligu sticum a li guria. Leucopetra Siculu fretu Cyrnus.id é Corlica. Mare fardi nium. Tyrrhenu3 mare. Mons Par chynus. Creta. Phæstos & Gortyna.

gnoscendi etiam utriusque pocipii argumentu pre stat:cű colűnæipsæeo modo infixæsint:unaquæq ad litt9 suu posita. altera quide europa indicet. alte ra uero libya siue aphricam. Tu uero cum in logu distendatur mare: pfundatque post Galliæ paulo littora:tandéad Massiliam usque sinuosis fluctib9 inflectitur: at pstino deinde amisso noie Gallicum deinceps appellatur. Postea uero per liguriam dila bens unde italia ia incipit oriri & ausoniæ gent es: ciuitates illius permultas illidit:qua maxime ad bo ream spectant: atquinde etiam ligusticum aliguria ipsa quam lambit uocitatur. Prorumpitoz inde sta tim ad Leucopetra usquae regione posita Sicu lo abluitur frero. Tum uero ad Cyrnum: q Corsi ca est: atquinde ad Sardinia influctuans: ab ea sta tim Sardinium appellatur. Deinde uero ad austrū uersus tyrrheniam uadens Tyrrhenum uocatur. Sed cum posteaineuruetur ad orientem solem & Sicilià circumferiat iniectam freto piculum trasfu summe deinde Pachynum motem atch ad Cretam usqprumpens:q in amplissimo iam ipsius maris spatio inuoluitur: cofcstim sacra illam & religione & uenustate uenerabilem Gortynam ostendit ine og minus ipsam Phæston: & si magis intra contine tem sit sita: quide cum accliuis sit & retorta ad cu iusdam eapitis arietini similitudinem: arietis illa ca put incolæ appellauerunt. Tű uero cű ia ad lapygi am usq reclinet: atq inde ad borea uersus dilatet sese: adriatici confessim nomen adoritur: ac rursus

ad hesperiam citeriore ; coffexus ionium efficit ma retex quo geminæ e conspectu regiões positæs sta tim aperiuntur: Q uarum altera quæ ingredienti bus ad dextram est sita. Illyrica diciturialteta uero: q ad sinistram cospicit: ipsa est Ausonia: q quidem cum exipla sit tang ingens quidam Ishmus exte sa per continentem triplici quoq occluditur mari Tyrrheno scilicet & Siculo: arque hoc quod nuper dixim?; adriatico: Q uone unumquodo; a suo uen to deposcit motum: ut qui ad alienas mereantur re giones tuto possint e portu euadere. Na tirrhenű zephine deposcit. Siculum uero agitur notho: & a driaticum euro. Sed cum a Sicilia quod siculum é: in Lybiam uersus irrnmpat: meridianasque mun det Syrtes:altetum statim incurrens mare:&siam plius sit illud & latius:totum tamen illud cuertere funditus uidetur. Vere quod interius; cum imbe cillem habeat aditum; alterius a longe irrumpétis accipiens fluctus: tanto pleruque cu impetu inuol uitur: ut ex monticulis Auctus qui a Creta prorū punt:rursus ad orietem uersus arq ad Salmoidos usq uertice residant que dicut summu ipsi PCrete caput orietalis: Sed tu maxie hæc duo maria ita f. e mere ac cocertare îter se uidetur: cu impellutur ab ismarico Borea: q eruere e cospectu colueuit. Hose Bmu nautæ Phariu uocat:qd gde usq i postremu Casis mõus angulu cotrahitur. Sidonium uero al teru:qdubi tractup borea i iteriora disteditur ter ræiato, Islica regionem illidens Islicum statim ap

Iapygia.
Mare adria
ticum.
Ioniū mare
Illiria & Au
fonia regio
nes.

Tyrrhenuz zæphyrű: Siculum notum:& Adriacű eu ruz uolűt. Syrtes ad meridiem politæ.

Boreas If maricus.
Phariú mare. Caffis mons.
Mare Sidonium.

m

CS;

bo

1111

**ICU** 

orli

(ta

Arū

tur.

n &

altu

tram

nans

rione

t:ne

tine

id cu

lica

ygi

rel

**fus** 

Issica regio: & mare Issieum. Pamphylia regio.

Aegeus ma refrement & strident præ cætez ris ae periz culosum. Tenodus:

Angustum
mare Bos
phorum
mare.
Vbi.lo.i bo
uem con
uersa est.

pellatur:nee inde multo longius apud Siciliam co uerlum conquiescit. Tum uero obliquis reiectum in boream fluctibus:tang serpens gdam inflectes se:atch in plures cotorquens sinus Pamphylia lam bit. Sed cum ad chelidoniose usque puenit insulas zephyri signum capit summitatez parareidos uer ticis degens a longe. At rursus ad boream uersus Acgeum efficit mare: cuius confracti exitus sparsis insulis fluctus adeo & ipsi pleruuq strident & fre munt: ut nullum aliud esse mare credatur qd ma, iores efferat motus:neq; periculosiores:neque qd magis ab alto imurmuret. Tum uero ad Tenodū usop progredies tangibi postremu infigat pedem: & tantæ tedeat amplitudinis: obliuiscatur que eius fe rocitatem in angustum delapsum alueu noua pau latim induitur forma: & aliud sibi hac fortuna no menacqrit. Nam nech ægeum amplius dicitus: ne que pamphylicum; neque cilicum: sed angustum mare eoulgi quo ad hostium Thracis Bosphorip uenerit:quaqueferunt. Io. lunonis mocham cum in bouem fuisset mutata:illius cosiliis enatasse, un de & Bosphoron mare est appellatum. At ubi pri mum in angusta millum alueum ingeritur: distra ctum paulatim ad boream: demuintra universam nsque propôtidem irrumpit Circa quam prope ex Asia gentes colunt sparsæ passimp cotinentem: q tang Isthmus quidam ad aust mersus: late logeq iniectus per medium extenditur. Verū cum ad ip sum applicuerit bosphorum:in angustiorem loge secontrahens formam: angustissimum illud omni um efficit fretum. In quo etiam mirabile quiddam conspici traditur: Impudentes quasda petras p me dios fluctus errare:atq intra se cum sonitu & mur mure coniugi copulariq;. Tum uero inde paulatiz diffusum ad orienrem solem paulopost in amplissi mum distenditur æquor. Nonnullæ etiam ipsius semitæ conspiciuntnr: quæ partim ad orietem uer læ:ptim ad boream inflectuntur:q inter duo eminent promontoria ex una utraca radice porrecta: Q uon alrerum ad austrum quod uergitur: Cha ramt um appellant. Alten uero : quod in borea fle ctitur europam uers? a frore hirta & retorta arietis & ipsutufiontem uocant. Hæcetenim promonto ria:licet ad inuicem e regione posita sint:atque a logeuideantur deppe cohærere: tm tamen inter se di Rant: gtum posset in ueris tribus dieb? nauipcur rere. Tum uero inde conscindi hoc mare uidetur: efficique persimile emicyclo cuidam: atos una gde in pontum dilabitaltero in maotida distendi. Q d autem medium est:id certe charambidis est:cuius ad dextram recta in pontem aperitur proficiscenti bus via. A leua autem frons illa quæ ab ea parte eri gitur signum in mæotic em extollit; quæ cum in bi cornem inflectatur formam: haud prorsus dissimi lem arcuú cornibus:nec perperamid nominifé co secuta:nece frustra etiam in mæotim ostendit:post gillius undis cotinue illidatur. Hæc e palus illa qua circum incolunt Scythæ:quamue poti matrem ap

fis fre

13/

qdi

Jau

no

:00

rum

rip

CUIII

e, un

מס ום

diftra

ram

pecx

m: q

Q uid mi-

Charam brum & Fosarie, tis:promo toria. Cimerium bosphorū pellant: ob id maxime: qu'inulta inde in eu effluat aqua distracta pot si mu ex Cimerio bosphoro : at que ex multis aliunde locis quæ adeo ex omni pte paludem replet ut non possit intra sua labra cotine ri. Circa quam multæ quoq; ex Cimeria gentes te nent: q sunt sub frigidissimo pede tauri positæ.

Libyæ de »
fcriptio
Libya cuiuf
da mensæ
forma ha
bet.

Aethiopes & Erembi populi.

Mauritaiæ
columnæ
Numide po
puli. Maf
fylia urbs.
Gens massi
lioge agre
stus: cui nul
la agricul
turæ inest
cognitio:

P sinu & ambitu: tum etia deillius sinibus: ac nominum uarietate dixctim. Nuuc de terræ situ ac forma dicēdum deiceps arbitror: & pmo alibya ut antea incipiedū. Libya igitur ad austrum uersa: & ad oriente solem mensæ cuius dam persimilis. a Gadibus ubi summitas oceani al tior conspicitut: initiū capit: atq; in arabicum usque ptenditur mare: eaq; regione attingit: quæ cū ad Asiæ extrema posita sit: æthiopes part m qdē: par tim & Erembos parit. Hæc. n. cū homines gignat uarii ingenii maculatos: ut pardi: etia græcie am

appellauerunt: magna siqué ex sui parte si ticulosa est admodů & aspera regio: nigrisque pas sim quasi quibusdă obtecta squamis. At reliquus ipsius tractus: qui usque ad mauritaniæ extenditur colunas: loge humaior est & lætior ubertate. Huic ueroppinqui sunt Numidæ: ac deinde Massylioru es getes: a quis ferunt oli Massylia coditam. Agre ste quide hoium genus: quibus nulla esse prorsus cognitio colendi agri dicitur: nec ullus aratri usus: sed solum per siluas & saltus errantes ferarum mo

re glandibus & uenatione uesci. Verum his pro ximi funt carthaginenses:quorum ciuitas pulcher rimum inarcuat:quam ferunt olim a Didone:cum ex phoenicia discefsisser: ad mensuram pellis boui næ conditam extitisse. His deinde adiacent Syr tes: quæintra sunt continentem. Sedad orientem uersus Asiæconspiciuntur:longe ampliores:diffici limilog infestiores harenarum profusionibus: ubi etiam æstuante Tyrrhenoscum cedere iam incipit tanta plerunque conflata congeries couspicitur: ut ingentes quædam moles illuc allatæ paulatim ab undarum fluctibus uideantur. Sed illarum in ter prope medium ciuitas una posita est: quam olim græci Neapolim dixere: sed a Lotophagis ha bitatam: quam quidem gentem ferunt hospitib? ac peregre proficiscentibus perbenignam ac clæ mentem extitisse: eamque olim errantem Vlyxem humaneaceomiter excepsse. Circa quorum re gionem habitacula quadam prope deserta eonspi ciuntur: perditis prorsus populis Nasamoniis:qui antea incolebant ea loea: & quos tradunt ab Auso nio louis filio suisse interfectos: & omnino deletos cuius patrem contempserant. His Asbystæ ad iacent intra maxime continentem: ac templum il lud uulgatiffimum Libyci dei medias quidem in ter harenas conditum. Tum etiam Cyrene clui tas bonorum quidem equorum ac uelocium pa rens: & Amyelæorum uero hominum uetustissi ma sedes:iuxta quos Marmaridæ positæ ad Aegi

uiul

11 a

ulop ii ad

gnat

rtesi

ic pal

quus

ditut

Huic

lioru

Agre

rlus

lus:

mo

& glande uescitur. De costru ctioe: seu e dificatiõe Carthagi nis. V bi adiacer Syrtes. Neapolis ciuitas in ter Sirtes fita: Lotophagi populino spitibus benigni. Afbystæpo puli. Temp'uzlibycideiiu terarenas condituz. Cyrene ciui tasbonoge equorum parens. Marma riv dæ populi

Gætuli & ne grites po puli. Pharulii. Garamates & athio pes populi Blemii po/ puli. Ortus nili: gà Sirus dicitur. Sieis ciuitas Nilus septé hostiis in/ trat marc. De laudib9 Nili. Libyam ab Aliadiui/ dit Nilus. De laudib9 ægypti & ægyption.

ptum uersus: & Gætuolæ gétes: atque qui ipsis ad hærent Negrites. Tum uero Pharusiineca pharusiis longe admodum Garamantes. Postremiue roomnium æthiopes ad ipsum quidem oceanum conicctiac prope extrema temperie. S3 e regione ubi Blemiicolunt:rupes quædam exurgit: ex qua delabitur nilus. Q ui cum ad Aethiopes orietem uersus fluat:ab eis Sirus est appellatus. Tum uero usque in Aegyptum dilabens cum ad Syenem us que ciuitatem puenerit: ab illius incolis: nilus stati inceptus est uocari. Inde uero in borea uei sus mul tasq tandem per partes divisus hostiis septemin mare deuehitur uniuersam irrigas Aegyptum: ac eam undique replens mirabili ubertate. Nec profecto quispiam alius est fluuius in orbis parte:qui aut magnitudie:aut aquanz copia:aut utilitate polsit cum illo conferri. Ipse é etiam: q terminus libyæ est:atq eam ab asia seiugit ad aphricam qdem seu ad austrum libyam relinquens: & ad orientem Asi am. Ipsa eenim Aegyptus illa quæsemp summos uiros uarii atque mirabilis ingenii produxit. Aegy ptios enim pmosfuisse traditur: qui uiuedi forma morumque disciplinam præstiterunt: primosque omnium aratrum inueisse: & sulcasse terram; ac in iecisse seminaferunt. Tum etia primos qui cœlum radio fuerunt dimésii: & solisipius cursum obliquu exeogitauerint: Q uiq; hane primu terre cognitio nem aperuerint. Ex quibus oibus ipsa regio haud mediocrem laudem est consecuta. Nece pterea ul-

E H d od it

po

de

tu sp sal ter Se ph

cec

mu

m

nu

ne

rei

rei

Tu

la alia est: quæillam remomnium ubertate superet neg; quæ ad pabuladum sit fertilior: neg; quæ uin/ cat illam ædificiorum excellentia & magnitudine. Forma.n.ex ipsius extremissateribus, Ampla qui dem ad boream uersus:sed ad orientem angustior porrigiturq usq ad Syenes decliuu: uallataque un dic binis montibus: quorum per medium difAu it Nilus. Ipsa est: quæ osim plures clarissimos : ac p potétes peperit uiros: ac tot principes extulit: & po tissimum quod uetustissima illa Thebe centum q dem per portas digesta in glorios ssimam lucem p tulit. Vbi olim ferunt Memnonem illum regem p spicacissimum suam exorientem auroram sæpius salutasse:quæ ut eos aluit:qui Heptapolim medin terraneam colunt: & qui ad littora australis maris Serbonida paludem uers? sunt admoti: ubi ad ze phise sita est ciuitas illa: quæ olim ab Alexadro ma cedonum regefuisse conditadicitur ubi etiam tem plum illud extat mirabile Iouis Sinopitæfamolissi Alexandria. mum quidem: atque etiam preciosiss mis uariisque metallorum generibus claboratum: Q uo ferunt nullum unquam in terris uisum maioris excelletiæ neque maiori admiratiõe dignum:nec ullam ditio rem ciuitatem: nece omnibus in rebus fortunatio rem. Vnde a longe quoq uenientibus speeulæ ille nulgatissimæ conspiciuntur speciosæ Pallenidis. Tum uero ad oriétem uersus iuxta Cassiotidis ru pem Pelei oppidum erigitur: Cuius incolas ferūt adeo nauigandi peritos: ut a cæteris libycis no hu

112

m

tro

u

tati

mu

mm

1: 30

101

00

byæ

i seu

mo

Aegy

orma

acia

oclum

liqui

mino

ca W

Deforma æ gypti.

Thebe cétū portas hñs.

Ciuitas ab Alexadro codita: id e Téplū iouis

speculæ pal lenidis.

Rupes Cas liotidis.

Oppidű Pe lei:cuius ico læ nauigādi pitia clarent

manissed divini iudicentur. Sunt. n.ad hostia posi riseptemplicis Nili. Alii sunt præterea passim por puli & gentes gplurimæin ipsa regiõe quorum g, dam ad oceani litrora sunt reiecti: Q uidam etiam intra continétem, qui illam multitudine & edificio rum excellentia replent. Permulti etiam circa Tritonidis lacus ripas incolunt: qui per mediu quoq; libiæ dilabens in pontum uscz perfunditur.

Ripæ Trito nidis lacus

1030 SE 1/1

POTENSINE

Situs Europæ.

Equitur nűc Europæ situs: cuius quidé formano multum a Libia differt: nisi qd ad septentrionem uersa rursusad orienté eodem modo reflectitur: & finem attin

git australis libiæ. atog ambo in Asiam æque se ha/ bent. Hæcquidem extremum ad boream uestigiū de sorma eu tenens:illa uero ad Austrum. Verum ut de eius ap tiori forma dicamuss: ipsa eiusmodi sita é; ut in ei? frotibus quali cuiusdam coni figuram facere uidea tur:cum ad occidetem solem exacuatur:q maxime & ad orientem uersus aplissime dilatatur. Id æque ipsius fines: quales sint: & quorsum pgrediantur: quas ue ipsægentes & nationes intra contineat; fa cilius aperietur. Itaq; a supmo ipsius latere incipia: quod usq ad herculis columnas ptenditur. Hiberi Bm iea loca tenent: genus appe hoium elatissimű. Tum uero ad boream uersus Britanni occupant deinde Germani: quor corpora cum & sint candi da & ppulcra: bellicosa etiam sunta natura: eamq maxime regionem tenent: quæ circa equinum sal

ropæ.

5 beingicos

hiberi popu li elatiffimi Britanni: & germani bel licoli. Salt9 eqn9

tum é sita. Necloge boia emergit regio lata & diffu sa.atca a bouinæ pellis similitudine sic appellata:dei de uero ad pyrrheneos montes uersi usquad Erida ni Auenta Celtæ colunt: ubi ferunt Heliades soro res dolore afflictas Phætontis fratris interitum tā diu deplorasse: ut mortuæomnes in alnos tandem arbores lachrymantes adhuc conuerterentur:ea/ rumq3 lachrimas a Celtis qui ea circumhabitant lo ca sæpenumero emungi:cum in aureum uertatur electrum & tanglapides durescant. Deinde uero sequitur Tirrhenia: ubi ad orientem alpes incipiût extolli:ex quibus nimirum Rhenus amnis latissi, mus exoritur. Sed primo gad tyrrheniam trans/ uehar:primo mihi dicendum erit de Rheno ipso: & quorsum protendant eo uersus ipsius Europæ fines. Rhenus igitur cum ex alpibus illis erupat: Germanos pmo a Celtis intersecans in boreale us oceanum amplissimo alueo decurrit. Sed pus q mare attingat ex eius fontibus intra Suenos pere ans Ist universam prope regionem illam merca/ toribus nauigabilem reddit. Hic enim Ister cu ad orienté uertitur: multis aliis infusis fluminibus co ualescens:spumosus tandem & obtectus caliginep pe Peucen per quinquing ingentes alueos in Euxinu proripitur. Q ua se ad Boream reflectit: multas ac uarias nationes irrigat: quousque ad hostium p uenerit Mæotidos paludis. Nam Germanos pri/ mum plambens: Sarmatas deinde secat. Tű uero Getas ac Basternas inundans: qui ad oceanu sunt daces, alai &

Boia regio ude dicta sit Montes pir rhenei. Celtæ pon puli. Eridanus fluuius. desororio? heliadibusi arborescon uersis. Tyrrhenia. de ortu rhe ni fluuii.

Deortu flu minis Istri: qui&Danu biul appella tur. sarmatæ: ge tæ basterne

10

iqd

tin

13/

giú

s ap

ridea

sim!

eque

ntur:

iac:fa

cipia

liben

lmű.

pant

andi

ma

1(a)

Tauri popu li.

Melanchlæ ni. Hippe mologi. Neuri.hip popodes. Geloni. & Agathyrsi populi. Borystenes Auuius. Aldelcus & penticapel Auuii ex Rhipæis montibus oriuntur. Vbioritur Electrum. Vbioritur Adamas. Gerræ.

uersi: Dacibus facultatem adauget nech minus ad Alanos & Tauros præterfluens omnibus nauiga di per continentem facultatem præstat. Q ui qui dem Tauri excelsum illum qui Achillis cursum in habitantes: angustum sane terræ spacium licet ob longum ad paludis uses ripam pertingut: quibus conterminisunt ipsi quos diximus Alani:quoru3 regio equoru multitudine exuberat. Sed his cum admotilint Melanchlæni & Hippemologi tum et Neuri & Hippopodes ac deide Geloni & Agathyr si:mirum est q'innumerabili uarian gentium mul titudine replent undick illam prope extremam eu, ropæ partem. Vnde Borystenes fluuius dilabens e conspectu arietis frontis directequaduersus Cyaneas in Euxinū dimergitur. Inde & Aldescus quo q & Penticapes ex Rhipæis dilapsi montibus immurmurant. Q uorum fluenta cum glaciali ap/ propinquarint pelago (Na eo uersus deferuntur) splendidissimum quoddam deducunt Electrum: quod haud quag dissimile rutilati lunæ uidetur cu primum incipit oriri.Pariunt & Adamantem lapi dem. Sed cum Agatirsos lambit:nam ex omnib9 magis obnoxii sunt boreæ; cæterum ad austram Gerræ tenent & Norici: Tum etiam Pannonii & Mysi & Thraces: Sed Mysi magis of Thraces ad boream uertuntur. Q ui quidem Thraceslate p amplissima regionem disfusi ptim ad latus Propotidos maris colunt:ptim ad Hellespontű cőiecti:p/ tim etia ad Aegeum tenent; ubi circa excelsa melliflux Pallenx Afterius lapis gignitur haud dissimi lis flagrantistellæaut exurenti flammæ:a qua stel læsimilitudineuocatus est. Sunt & aliæg plurimæ gentes sub hac cæli parte costitutæ:quæ omnes cir cum habitant Istrum: atque ex eo no mediocrem na uigandi comoditatem aucupantur: quorum nomi na superfluum esset paerire. Reliquuz erit igitur: ut nunc de alia Europæparte dicam: quæ trib9 ex tensa marginibus usquin orietem progreditur. Eaz enim partim Hiberi tenent partim Græci partim Itali Verum ultimus Hiberiæ terminus oceanum lambit:ubi potissimum una ex columnis conspici tur alibe iniecta quam infra Tartessus mons erigi tur: cuius regio copiosa é admodum & sertilis. Hu ic Cempli adherentes ad Pyrrhenei ulg motis ra dices tenent. Hinc uero sequitur Italia: quam mos quidam elatus admodum & extensus ut stathera per medium secans: atogillam ab omni latere circu sepiens miro quodam ornamento & insuperabili prope munimine uallauit Nullus ung architectus cu uiderit poterit negare quextiterit Mineruæ op? ad regionis illius decus & munimentum: quo qua si corona præcingit. Illum incolæ Apæninum uo cant: qui ab alpibus illis inchoans: qui citeriore gal liam ab ulteriori separant septentrionem uersus in Siculum usq protenditur fretum. Multæintra in colunt gentes ac permulti populi:quorum nomina haud facile possent a nobis explicari. Verum primi sunt Tyrrheni ex ea maxime ipsius pte quæ

De Asterio lapide.

dealia parte Europæ.

Hiberi. Gre
ci. Itali.
Columna a
Libeiiecta
Tartessus
mons.
Cempsi po
puli.
Pyrrhene9
mons.

Mős Apæ

Tyrrheip o puli.

ga

nin

iob

ibus

oruz

cum

im et

thyt

mu

n cu

Cya

quo

IS IM

lliap/

ntur)

rum:

turcu

m lipi

maid

fram

onig

acesad

slatep

ropo

airp/

nelli

Latíni glori
ofum genuf
hominum.
Tyberis'flu
uius.
Hostiai

Roma.

Campania.

Aedes Parthenopes.
Collis Sirenidos.
Lucani. Bretii.
Leucopetra.
Locti populi.
Alex fluui?
Metaponti
ni populi.
Sarum flu

men.

intra boream & zephyrum est sita: quibus gentes quæda3 pelasgæ quas.q.ex Cylene in Italiam traii cientes cum ipsis Tyrrhenis illic ferunt consedis. se. Proximi his sunt Latini gloriosum hominum genus: soliq; ubertate ac ingeniorum excellétiafœ cundum: cuius per medium decurrens Tyberis u niuersamq illam irrigans regionem a propinquo tandem mari placidissimo sinu apud Hostiam exci pitur Auuius gdem cæterorum omnium princepl & imperator: qui clarissimam illam & præpotente intersecat Romam nostrorum regum domiciliu3 at que omnium aliarum regionum caput. Huic ue ro proxima est Campania regio læta:atqs omniu3 copiosissima: ubi & ædes uisuntur pudicæ Parthe nopes:quam dicunt ex freto illo benignissime fuis se susceptam. Ad austrum autem uersus sub Sire nidos colle Aumen cospicitur Surrhentini Silari: quem iuxta Lucani & Bretiitenens usq ad Leuco petram partim gétes. Inde uero ad boream ubi pri muz cæphiri summitas eminet Locri positi: Q ui cum olim in Italiam ex Attica concessissent: ferunt eos loci ani cenitate captos cum indigenis hominibus amicitiam & societatem coniunxisse: ciuitate3 qibi conditam suo nomine appellasse, Q uorum adhuc extat genus prope Alecis fluminis decurlu. Tum uero Metapontini adiacent: nec longe ab eis circa San flume Crotoæ florentissimuz conspicit oppidű: V bi gloriofű illud laciniæ Iunonis téplum conditű extat:atq ifelix Sybaris deplorasse dicitur

ci

ni di

qu H dr

ge ph de da Bi fu

ta C b ob iratu louem aduersus ipsius ciues: 9 fuissét ad modu debacehati in Alphei sacris. At Sanitæ deide positi intra magis cotinentem ato Marsi: quelo citate pedu plurimum ad cursum pstant. Tarenti ni uero adlittus reiecti ibi oppidum tenent Amy cleotum olim interitu conditum: Q uibus propin qui Calabri Iapygu.q.gens: quæ quidem usq ad Hyrum protendens: quod mariadíacet. Vnde Ha driaticum fretum ia incipit ad Aquileiam atch Ter gestinorum oppidum contrahi:quod ad extremű ipsius positum est. Sed ad orientem cum inde se in flectat:Liburnorum primolittus lambit:ac dein. de universam illorum regione3 illidit uastis oppres sam tenebris quantacuq; est; quæ adiacet Isthmo. Bulimeorum quoq; perfricans margines per imen sum statim dissusum alueum extenditur ac Illyricos primu irrumpit: atq; ad Ceraunios usq; altissiv mos montes inuertitur; quibus in locis monume, ta'quædam in spiras cotractas uisuntur:quæ ferut Cadmi & Hermionæ uxoris eius extitisse: q cũ am bo iam decrepiti essent: ac longe admodum confe Aisenio ab Ismeno illuc concessissent ibi in serpen, tesfuisse mutatos: ubi etiam aliud cospicitur mira bile. Nam duæ utring; cofixæ sunt columnæ; quæ quoties aliquid iminet aduersi uicinis hominib9: ambæstatim inter se colliduntur: ut conflictarijui deantus. Ad austrum uero uersus sub ipsa prope Thracia: supraque Horitiam græciæ tellurem: ps illa:quam Helladem uocant:initium capit ascensu

lfa.

SU

CXC

cepl

ente

diu

ic ue

רונות

rthe

tuil

Sire

Maria

euco

erunt

mini

itates

orum

curlú.

abeis

foicit

luur

Samnitæ populi. Marsi popu Tarétini po puli Calabri un de orti sint. Hyrus. Principium. Hadriatici maris. Aquileia. Tergestini. Liburni po puli. Bulimei. Illyrici. Ceraunii montes. Monuméta Cadmi & Hermionæ uxoris. De porteto colunaruz. Thracia. Horitia.

Pelopisinsu la: q & penolopones di citur.

Alpheus.
Messeni?.
& Eurotas
amnes.

Scopul Pery manthi.
Arcades po puli.
Melaf Cratis & Iaon fluuii:
Argiui & Ia cones pot puli.
Sacronida

loca.

quidem difficili ac duplici pelago periculosa. Nam ægeo & liculo freto duobus præterea agitur uentis quorum alterum appellant Hesperium: siue Siculum:qui& zephirus estialterum Eurum qui effat ab Aegeo. Deinde sequitur Pelopis insula; quæ & peleponnelus dicitur: cuius quidez forma haud lo ge distat a platani folio. Nam lata est ab initio: & in acutum limitem protenditur. A summo enim bo ream uersus angusti cuiusdam quasi Ishmi uide tur figuram præferre: atque cum Hellade mutuo firmariac coniungi uestigio. Vallatur tamé ex om ni reliqua parte maritimis fluctibus ubi ad zephi rum uersus Triphilidos tellus sita:iocudissimis Al phei undis abluitur; qui quidem cum intercidatur Auento Messenii Eurotæ abo: non ex marialiquo uidetur effluere: sed ex imis nasci terræ ipsius uisce ribus. Vest Alpheus Cliorum terram secat. Eurotas autem per Amyclæos dilabitur. At circa infulæ medium intra conuallem sub Erymanthiscopulo Arcades tenent. Vnde & Melas amnis & Crathis & Jaon fluunt: Tum etiam antiquus ille Lado exo ritur. Proximi uero his argiui & lacones: quorum regio altera quidem ad orientemspectar: altera ad austrum. Huius autem isthmila tera gemino con stat pelago collidi.uno quidem ad occidentem uer sus:altero ad auroram:quod usq ad ea loca contra hitur:quæ Sacronida uocant. Verum e conspectu ipsius Ishmi:quem peloponnesum diximus:ad ea partem uersus :quæ ad orientem spectat: posita é

Attica regio clarissimose hoium & excellentissimo rum ingenion parens & nutrix:quam divinus ille amnis Ilisus plabit. Vnde dicut olim boream sua3 Orithiam rapuisse: ubi Boetes siti & Locris. Tu3 uero thessalia & macedonia ea in parte emicant:un de Emei thraci niuosi uertices conspiciuntur. Sed e regione ad zephirum Epirus Dodonea late ad modum long eq; distenditur: & ad austrum Aeto lia: cuius per medium Achelous amnis flues in trinacriæusque fretum argenteis arenis dilabiturisu las illas secans: quas Echinadas uocant: quibus pxi ma sunt Cephalenoz oppida:sed ad orientem uer sus Phocis est sita: Atop in boream uersa usque ad thermopylarum hostia sub niuoso potiissmuz Par nasi uertice protenditur: Cuius per medium zephi sus amnis e rupe defluens propinqua arua perpe tuis fontibus irrigat. Tum uero Phitonissequitur tell9 miris quibusdam & inconsuetis odotibus fragrans: ubi draco ille delphicus ad Ditripodes intra parietes templi prostratus iacet adhuc multis hor rendis squamis: ubi ferunt Apollinem ipsum quo tiens ex Mileto autex Claro isulis proficisce batur: plerunq insidere consueuisse: atque eius illic deau ratæ pharetræ uincula dissoluisse. Hæc erunt igi tur:quæ de europæ regionibus & situ dicere q bre uissime potuimus.

ils

4

dat

z&

do

& in

nbo

uide

utuo

com

IS Al

atur

iquo

ulce

LUIO

nulæ

pulo

rathis

do cro

orum

era ad

O COIL

m uct

contra

pectu ad ca

litae

attica regio. Ilis amnis. Boetes Thessalia & macedonia. Epirus. Acrolia Achelo9flu uius: habes aréas argen teas. Echinadæ i fulæ. Oppida Ce phaleonorū Phocis. Mõs parha fus. zephilul flu uius. Phitonis tel lus. de delphico dracone.

DIensulis Europæ.

d

Vne de ipius insulis antea dicere costitui gad aliam accedamus terræ ptez: q abas alias prope magnitudine amplectif. Itaq

Baulus.

Baleares

Terracena ciuitas. Barcilonaci uitas.

Sardinia. Cirnus. id é Corfica.

hippota rex Aeolides in fulæ.

ut inde incipiam: unde etia Europa pmu extulit caput: & colunæ illæ herculeæ infixæ: eam a libia: reliquo qui iniecto oceano sei ugit: Gadira pma nobisoccurrit. Ea enim cum a phœnicibus olim extitisset: qui Herculem colebat: ab eis etiam Gadi ra est appellata. Antea uero non gadira: sed Contimissab hiberis dicebatur. Deinde Gymneliæ in. sulæsequuntur: ex quibus q propinquior est Bau susappellatur. Reliquæ uero geminæ sunt & a græ cis Baleares appellatæ a fundam iactu: quib9 hoies ipli maxime utebatur: quase altera quæ maior est Terraconam ciuitatem habet.altera uero q minor Barcilonam contra potissimű septentrionem uer sa. Tum uero sequitur Sardinia: atq; Sardiniæ uicina Cyrnus ambæ prope e regioead hostiam sitæ ex quus altera quæ Corsica estilonge est q rel qua aditu superior: cum pruptis admodum collibus: & delissima uallet siluaised ambæ soli ubertate & nascentiu copia spectatissimæ. Deinde appent insulæ aliæ in girum positæ, q eum olim ab accola Hippo ta benignissimo in hospites rege inhabitatæ extitis sent:ab eo etiam Aeolides sunt appellatæ: Q uem gdem ferunt ob ipsius ai uirtute: qua constat piam & clæmete fuisse:id quoqua diis ipis eosecutum :ut no solu ear insular quas septé fuiffe traditur: sa ét uétoro pricipatu & impium accipet: quanq undiq

nauigabili freto cotinerentur:a gracis quoq; funt Plociæ cognosatæ: Sed his nulla uicinior é q Tri nacria quæ & Sicilia dicitur e conspectu italiæ posi ta actribus famoliffimis promotoriis munita: quo rum unum Pachynum dicitur: qui mons ad orien tem solem spectat: & gloriosam llam Siracusanose ciu tatem sub pedibus tenet maximum olim tyran norum domicilium. Alterum uero Peloruz uocat: qui ad boream uersus italiam conspicit; cuiq Messa na proxima est. Lilybæum autem tertium aduers? zephiri erumpentis impetum uidetur prorsus insurgere: cui etiam ciuitas adhæret eiusdez nominis Veruwex Peloro quod ad italia3 conspicit: nauiga tio illue nimirum perniciolissima essieitur: cum agu stus sit admodum limes & sinuosus:nec sine uehe menti impetu intercludatur mare: ibi enim uastis absortum spelūcis:quas ab Eonio Neptunoci inci sas ferunchorrendis pleruncy mugitibus fremit. Sed ex Sicilia ad austru uersus trasitus est in Libia & adalteri? Syrtis initium: Altera autem facile co spicitur: siquis retorserit sead italiælittora. Huius uero e conspectu geminæ isulæ uisun:ur:quarum una Menix dicitur: Altera Gortina: quæ portum in Libiam præstant. Verum ad sinistram in adriati ci sinus: atque ad lapygiam uersus insula emer. gitur quæ olim a Diomede condita:ab eo est etiam Diomedea appellata: q ferût Heroe illû fortiffimû se uiete tu pelago: cu captiuis hiberis deuectu: ibique sonsedisse consiliis captum Aegialez deprauatissi

u

Du

m3

ima

milc

Gadi

nti

inn

Sau/

वाद्य

loies

r est

1001

uct

更山

1 Miz

qua

us:&

8 113

nfula

ippo

CYDO

uem

pam

n:ut Gét

1digs

plociæ a gre cis dictæ. Trinacria,i, Sicilia. Pachinus Siracufauo rūciuitas Pelorus. Lilybæus

Fabula

Menix Gortina

Diomedeat

Liburnides.

Ampraciæ infulæ. Corcira.

Nericia tel lus: Vlyxis patria.

Aegyla. Cy thera.&Cal naria. Carparhof. Creta.

Ida filua fa/ mosa.

imperauit. Rhodos co loia lalylione

mæ mulieris. Deinde ad orietem uersus longe ille tractus aperitur insularum Absyrti: quo quonda homines ex Colcho profectos irrupisse dicitur: du fugientem Medeam prosequerentur. Ac deinde Liburnides sitæ. Ad austrum aut uersus post Ce, raunii montis prærupta insulæ quædam obiiciun tur quas Ampracias nocant. Tum etia & Corcyra conspicitur in sula fertilis & copiosa ac ueteris illius Alcinoi clariffima. q. & spectatiffima regio cui maxi me adiacet Nericia ithace tellus optatissima & ipsa olim Vlyxis patria: Compluresq; aliæ passim cospi ciuntiquas Achelous amnis a Chalcide fluens cir cum pfundit & irrigat: Multæ quoq aliæ ad bore, am uersus:quarum una est Aegyla:& Cythera altera: & Caluaria reliqua atos ad aliam conuería partem quæ respicit ad occidentem Carpathos: Nec lo geabhis sita est Creta insula perpulchra & fecuda nutrix.q. louis magni:ae frugu ubertate & pascius copiolissima: meracissimog inundans uino: in qua Ida famosissima quidem silua exoritur referta fra/ grantissimis eupressis. Ciuitates habet complures & prouincias no nullas:quibus antea senex ille Mi nos imperitabat. Huic deinde obiecta est Rhodos insula: & ipsa ab ægyptiis.q. condita & Ialisyorum pulcherrima colonia. Verum ad orientem uersus Vbi Minos Chelidoniæsitæ: Tresenim sunt:atop Patareidos obiecta uertici. Tum uero & Cyprus intra Pam/ phyliæ sinū sita gratissima olim regio ueneris Dio nex. Neclonge a Phoenicia posita est Dyados itraiplius amplissimum spacium: ac in conspectu Suni ados collis supra abbantes Salamina conspicitur: & Aegina: ubi mirabilis quædam Aegei maris alritudo apparet; tametsi innumerabiles pene in eo in sulæ coniecte: quæ miro quodam iter se ordine ita disponuntur: ut arte potius quam natura constru chæ uideantur. Procedunt enim usg ad Hellespon tum: in quo quidem a leua potissimum ubi europa conterminat Sestos est sita: & Abydos a dextra illi prorsus e regione posita; ad alteram partem ubi & Asia incipit extensæambo in boream. Sedad Europam uersus Macris erigitur ab Abantibus olim condita. Tum etiam quæ maxime uentis infringitur Scyros ac Peparethos. Neclongeab his Lem nos Vulcani. q. regio: & antiqua illa Thasos cereris cultrix. Tum etiam & Imbros: unde statim Thracia illa & peruagata emicat Samos uetus olim Lyr bantum colonia. Q uæ uero primā Asiæfrontem renent circumsistunt Delon; ab ea circuitione Cy clades a græcis sunt appellatæ. Verus omnes Apol lini dedicatæ sacra illi & choros agunt nouo potissi mum instante uere atce co tunc cu incipit e monti busluscinia canere. At isulæipsæ sparsæpassim uisunt intra pelagiipsius cofinia sinu tang quædam in tranglio ac sereno calo stella costituta. Q uib9 propiqui sunt lonides: ubi Caunos é & Samos ip sa gratissima olim Iunonis pelasgidos sedes. Tuz ét Chios sub excelsi Pelmei motis radicibus posita;ac deide Aeoliduisularurupes Lesbosscilicet & Tene

Salamina. Aegina. Aegeű mar.

Sestos. Abidos.
Scyros. Perparethos.
Lénos Vulcaniregio.
Thasos cereris cultrix.
Imbros.
Samos.
Delon.
Cyclades.

Ionides, Ca unos. & Sam mos. Chios,

Daxi

ipla iolpi

SCII

1910

12/

par/

cclo

cuda

laul

qua

fral

Jures

Ic Mi

rodos

orum

ICELUS

reidos

am/

Dio

illa"

Melas & Colphus amnes.

Leuca.

Phenagora & Hermoal faciuitates. Ionii populi

do e mediis eriguntur Auctibus: ex quibus Mes las & Colphus amnes in hellespontum dilabun/ tur: Inde uero ad boream uersus propontidos maris fluctus undiquaperiuntur & dilatantur:ubi ad aditum prope Euxini maris ad sinistram uers? alia quædam conspicitur insula famosissima quidem olim sedes Maximorum Heroum. Nam ferunt ibi Achillis animam ac caterorum fortissimorum ho minum inter montium illius prærupta uersari:hu iusmodique gratiam tales uiros a dis dono ob eo. rum uirtutem consecutos:ut immortales efficeren tur: cum ipsa uirtus immortalis sit:& immortalem consequi gloriam sit necesse. Eam enim ob id o pecora omnia cadido uellere pariat: græci Leucam appellauerunt. Nec multo ab ea longe alia quædam erigitur:ampla quidem & magno quodam dimen so tractu: quæ in Cimerium bosphorum recta na/ uigantibus uia præ cæteris occurrit e regione Mæo tidos paludis ad dextram sita: Ea enim est: in qua conditæ sunt Phenagora & Hermonassa ciuitates: quas & qui condiderunt Ionii colunt. Sed hæ sunt omnes insulæ illæ quæ intra hæc mediterranca ma ria fama & celebritate aliqua potuerut ad cognitio nem nostram peruenire. Veruntamen quæ in am plissimo coartantne Oceano; cum sint complu» res neque magnitudine neque fama nostris infe. riores: eas prætereundas esse sile silentio indecorum fo re judicaui,

Rimuigit de illa dica quæ in medio Athi lantico lita a græcis é Erythea uocitata: cū ppulchrasitilla gdem & armentoru copia refertissima: tataq; aeris benignitate pdita: ut hoies pariat otinétissimæ ac pene imortalis uitæ:cu diutif sime uiuat. Eam uieini æthyopes.q. ícoluere:quos ferunt illuc cocessisse interepto ab Hercule Geryoe Sed ad sumum Europæ uerticez: quem sacru inco læ uocant:famolissimæillæ Hesperidum isulæcon spiciunt: Q uas no frustra sabularum est aurea poma produxisse: cuz plurimo auro ditissimæ sint atq omnium prope metallorum genera pariant: Eas ui cini quog hiberi tenuerunt. Neclonge ab his admodu sed magis ad boream uersus Britannorum insulæuisuntur cotra potissimum Rhei hostia:am plissimæ gdem: & quæ cæteras omnes magnitudi ne superant: nece quauis alia diuitiarum copia aut armentorum multitudine & uarietate aut hominum genere inferior. Ibi enim stanni & plumbi & multiformis æris materia ex terræ uisceribus gfacillime eruitur: Auro etiam & argento plurimum pollent. Inter cætera quæ pariunt arméta pecudes habent ta mollissimo indutas uellere ut ad aranea rum similitudines tenuitateq; facile cotrahi possit. Equos pducut qplurimos haud septos ad labore. Sed q magis ad ocdidétes uertificu prima eius fro te ad hiberia couertat: ab hiberis & ipis oli habitata Hibernia uocitat Ea loge copiosiores egs parit atca eos eiusmodi: ut no uideant nisi quoda sua uissimo i

Erythea?

Hesperiduzinsulæ:

Britannorū infulæ.

De ipsarum laudibus.

Hibernia.

ho

1:hu

100

eren

alem

id o

am

dam

men

l na/ Mæo

qua

tates: e funt

**ca** ma

EDITIO

10 200

יינוסם

infer

um fo

cessu deambularea natura didicisse ac cum quada quasi modulatione progredi more regio. Massam terream gignunt:sed adnixam sulphure ad earbo num similitudinem: qua fabri: ferrarii & uniuersa ea regio: tum etia quæ finitimæ sunt : maxime utu tur ad incendendos ignes. Gentes habent ferocissi mas & aptissimas bello: q cum pulchro sint corpo re & elato: membrisq robustissimis: ac colore can dido:ingenio quoq & facilitate linguæ plurimum præstant. Extant & aliæ non longe ab his insulæsi tæ cultrices q maxime Bacchi; in quibus Amitage mulien olim elarissimon uiron coronata hædera pendentibusque corymbis intrase quasi commo tæ furore quodam concitantur atque cum ingenti clamore elato bacchum nociferantes noctuipi deo sacra ex ritu perficiunt. Haud eni siein ripis Thrai cii absynthi Bistorides cosueticiu bacchum procla mant. Necs sic indi pueri apud gangem tripudiant stridentes sonoro cantu: quemadmodum ibi mu ieres illæ Bacchum celebrantes obstrepunt deo:ac altantes uota persoluunt. Nec multo etiam ab his Soge erigif: q ultima dicit Tile: ubi eu sol ardens ad polum articum diuertit:tanta perspicuitate persu/ cent noctes: ut quousquad aust per redierit: paresppe cum die esse uideantur. Inde uero siquis ad Scythi am uersus nauigans &ad orientem inflexerit naue Chrylia q est altera oceani ipsius insula inueniettin qua sol quoq purissime emicat: Tum uero si con/ uerterit se e regione ad meridiem: statim illi occur/

Infulæcul/ tores bacchi

Tyle

Chrysia.

rit Taprobana pergrandis & ipsa quidem insula:& multis uariarum rerum diuitiis referta: multoruç qui inde in Asiam transferuntur procreatrix elepha tum: Dedicata enim est potissimum Veneriatq; illi sua persoluuntuota. Nam supra illius caput cancer quod est ardentissimum sidus:continue per gyruz eircuuertiturieaucs prope regionem adurit. Cetas habet passim per littora uagantes:quæ in mari primum rubro depastæillucse igerunt:animalia sane monstruosa & tantæ magnitudinis:ut colles qui/ dam littoribus aduecti uideantur. Q uorum dor, sum longo spinarum tractu exasperatur: infestissimæ admodum pueris siquis deambulando plittus occurrerit: Neg quispiam alius si uisus fuerit potuerit facile ex earum faucibus effugere: cum adeo de formis esse hyatus ferant: ut cum hominibus ipsis nauem sæpenumero deglutierint: quod profecto non alia eu enire ratione hominibus credendum e: nisi ob nostra delicta quoluit deus huiusmodi quo monstris expiaricum in hac misera erraremus uita. Extat præterea alia insula Ogyris ab Acolis ap pellata: uetus quoddam Erythracis regis monumé tum e regione carmanidos promontorii sita:a qua si quis ad boream diuerterit: & ad Persicum mare Icarum statim offendet: ubi tanto politæ Dianæ templum conspicitur mirabile quidem ob uetusta. tem: sed mirabilius singulari quadam rei nouitate. Nam indesemper quidem exhalat fumus sine ul lo prorsus adhibito igne: putridus quidem atque

Taprobana

Vbielephates nascunt

Mirabilia de Cetis.

Ogy ris.

Icarus.
Templum
Dianæex
quo semp ex
halat fumus
sine igne.

ada

am

apo

uerla

e utu

oalli

corpo

e can

num

nitage adera

mmo

igenti pideo

Thrai

procla

iciant

bi mu

decial

136 his

ens ad

perlu

respe

Scythi

naue

niet:in

con/

infestus admodum accedentibus. Sed hæ sunt in sulæ quæ etiam fama aliqua inter oceanú occludú tur. Et si non inficior passim etiam complures sitas esse: quaæ quædam intra libycum sinum positæ: q dam etiam intra asiaticum: tuz & circa Europæ de cliuum ac intra oceanum ipsum: quarum licet non nullæ habitabiles sint: & gratissimum plerunq; na uigantibus portum præstent: tamen quia ignobi les perstiterunt: nec satis a nostris perspectæ: no so sum mihi dissicile fuit: sed etiam superstuum uisuz earum nomina & situm aperire. Dicam nunc igi tur de Asia.

Sequitur de Asia.

Erum Aliæforma:cum alii aliam ee dixe rint. Illud tamen certiffime constat eam fi bi cuiusda coni imaginem induxisse: Na3 cum ab amplitudine tang a latissima qua dam basi eius aditū incipiat: deducitur tamen pau latim & ad extrema uscp protenditur:ubi Dionisii thebiginæ colunæ conspiciuntur sitæ: ubi & Indi: qui extrema illa occupant: intra sunt motes positi: ubi & Ganges cadidis undis per latissimű alueum in Niseu usq littus deuoluitur. Ea, n. cum amonte Tauro dividatur: q citerior est: nece illi supiori par eë magnitudine dicitur: nece etiam forma cosimilis Ipsa est. n. quæ influenté pontum habet: atquin ea ipse pncipatum tenet. altera uero q amplior e multum interfunditur oceano:qui ternos Auctuolissio mos ebulliens Persicum mare tum etiam & Hirca

colunæ dio nisii. Gangel flu. Niseu littus Taur? mos num & Arabicum facit. Q uorum hii duo ad au strum uertuntur. Alius uero disteditur ad borea3: & aphricum fretuz aduersus Euxinu: ubi innume rabiles propeincolunt gentes: cu inter utrunq; in gens quidam isthmus & amplissima terrarum spa tia contineantur. Vere mos ipe Taur? qui uniuer sam(ut dixi)per medium disiungit: a Pamphylia i eipiens ad indos uses protenditur: Q ui quidé cu nonung altius erigatur:ac eiul capita recuruet:qua si quædam reflexa boum cornua: qui ad saltu erige rentur:ab ea similitudine Taurus est appellatus. ex eo infiniti pene fontes & flumina exoriuntur: quo rum qdam uersus boream dilabuntur:qdam meri diem petunt. qda etiam ad euz & ad zephirū con uersa: cu ob uarias regiones quas interluunt: uaria et sint noia ssecuta: haud facile esset oium appella tionem aperire.id enim curæ sit eor maxime qui il la circuhabitant loca. Solum illud dicendum a me erit:quæ flumina quæue gétes sunt illæ:quæ sama aliqua potuerunt ad cognitionis lucem peruenire. Mæotæigitur & Sauromatæcum superiorem A siæ partem occupent quæad boream conspicit:pri mietiam mihi occurrunt: ut eos cæteris in hocor dine præferam. Ipsi enim sunt : qui Mæotidem paludem circumhabitant ex Amazonum quonda semine (ut dieitur) procreati. Nam ferunt: cum illæ a patria pfugissent:atq; e ospectu Thermodon tis flumis castrametatæ fuissét: cu sauromatis se co miscuisse: ut q ex eispgéitifuissét: forét uiri fortes:

Euxinum mare

Pamphyla

Mæotæ& Sauromate populi.

Ex Amazo nu3 semine procreati.

113

obi

XC

nsi

N33

Dau

nisi

ndi

cum

onic

par

milis

in ea

hul

rça

Tanais flui uius Asia ab Europa dis iungit.

caucas 9 mos Scithia

mirabilia de frigore.

Sidi cimme rii & Oretæ populi:

Eniochi: & zigii

& bellicosi euaderent: atq eos deinceps ita permasif se traditur. Vastam quandam & pergrandem silua inhabitant: densissimis passim arboribus conserta cuius per medium tractus Tanais intra propiqua paludem dilabitut. Ipse est enim fluuius ille qui eti am ab Asia Europam disiungit:cum ad occidente; europam relinquat: & ad orientem Asiam. Ex co fontes complures & riui secarent: qui per Caucasu dilabentes intraillius saxa & couualles imurmurat Sed qui amplior est: per Scythiam diffusus: mul/ tog inflatus borea: imensam illuc conuehit glacie: infelicesq illos facit qui uicina incolunt loca. Nam quotiens spitante borea frigus inoleuerit: totiens interire præ oculis aut equi conspiciuntur; aut mu li:aut armenta ipsa gelu ipso cotrahi: & errantes pas sim per siluas pecudes supremum uale decantare. Nec homines quoq tute intra contecta & obstrusa domicilia cosistere posse:cum & ipsi una cum eo rum armentis prorsus interirent: nisi observata tex pestate cum occlusis curribus ad mitiores regiones effugerent: & suam furenti boreæ patriaz relinque ret. Huiusmõi sunt igitur q circa Tanaim regione3 sunt sortiti. Vere qui Sauromatis, ppiora tenét lo ca: Sidi uocatur. Tű etia & Cimmerii 9 & Euxino adhærent poto Cercetii quog & Oretæ & quosfe runt quodaa Xantho & Abideo Simeote post de bellată Troia illuc una cu con duce aduerlis uétis Achæis depulsis qbus pximi sunt Eniochi & zigii qui & ipsi olimilluc ex pelasgis sunt deuecti : depor

ho

fe

ru

ch

ra

TCI

in

re

hi

ta

u

tatos fuisse Deinde uero ad extremű ponti Tındari dæ positi; ac deinde Colchi qui Caucaso adhærent: olim ex Aegipto profectitubi ipse quoq; Caucasus iuxta Hircanum fretum altissimis collibus extollit puli. ex quibus quidem Phasis fluuius dilabens Circæi tergum uersus in Euxinum deslectitur. Exoritur tamen ab initio ex monte Armeno qui inter orien tem & boream tractus isthmum quendam facit:q Caspio & Euxino mari occluditur: quem iam pde iberes illi occuparunt: qui quondam a pirrheneis montibus profectiin cam orietis ptem irruperunt homines pfecto bellicolissimi & uicinis Hircanisi festissimiscum quibus iam antea atrocissima gesse runt bella. Tum & Tamaritæ positi: qui olim Bac chum ab indicu uictoria redeunte non solu excepe rant hospitio:sed etiam solennia illi sacra constitue rat agitates choreas circa torcularia quoad spuma rent musto. Accingebatur enim cingulis ex corio: indutiq damarum pelles:0e bacche quasi insani p clamabant. His uero deprope Caspium allidit ma re: Q uod spero facile descripturum, si modo id mi hi concesserit deus: Non ut qui procul illius semi tas conspiciam:nep qunq illuc me traiecerim: aut uiserim illius situm & formam: aut ut plerique con sueuere: qui nullam aliam felicitatem existimaut q plurimas circueundo divitias accumulare: quo si bi aurum aggregent:polluceanto; undiq; margari tis ac preciosis eorum atria lapidibus exornent: cu non ea mihia parentibus relicta sit mercandi disci

icz

(0)

trat

ul

icie;

am

ens

mu

leq a

tarc.

ltru

n co

tate

ionel

inque

ione3

ét 1011

CUXI

uosfe

oftde

uetis

zigil

por

Tyndaride: & colchi po puli.

phalis fluui us. Mons Ar menus. Caspiū ma re. iberes popu

Tamaritæ:
qui Baccho
choreas cir
ca torcula /
ria ducunt.

plina: sed ut ille: que use ab ineunte adolescentia lit terarum studia erudierunt: quibus euenit ut quæ etlam remotissima sunt; tang præsentia intuear: at op omnia mente & cogitatione sine ullo prorsus errore possim facile metiri.

De Caspio mari.

Aspii igitur maris forma huiusmodi est: ut maxime in gyrum & circularem am bitum flectatur. Ab oceano eni qui Scy thicum littus ad borea illidit :exoriri cer 21

in

un

qu

be

Br

cel

ni

110

fti

tu

cin

cali

gis

Ho

tit.

tæ

tiffi

pol dü feri

cta

tæ

tissimum est: unde per iculta ab initio & deserta dif fusum locain austrum per longas angustias exten ditur donec dilatatum paulatim & in ampliffima co tractum spacia Caucasi montis radicibus inhæserit Est enim illius usus nanigabilis ac perutilis admo/ dum omnibus anni temporibus:prætergin mensi bus tribus: quibus efflante borea tractus oceaniue hementiaduersus impetu insurgit. Parit enim mul ta precio & admiratione digna. Nam ex eo pre cæ/ teris quæ inde asportantur erystallum quoq & las pis perosus lapis: qui cum cizerei sit coloris inimica ri q maxime dicitur uanis imaginibus ac terrorib? nocturnis. Gentes circuhabitant inumerabilis pe ne multitudinis. Sed ut ab eo latere incipiaz; quod ad boream uergitur:primi eminent Scythæ: & illi potissimu quiad Saturnium mare iuertuntur pro pe Caspii ipsius hostiu tuz uero Vni:ac deinde Cas piipli & Albani: quorum oium mores feroces sunt a natura: bellic auiditate perciti, Cadesii uero itra

Vbinasci/ tur crystal/ lu3 & Iaspis lapis.

Scythæ.

Vní Caspii & Albani populi fero ces & apti asperos motes positiuicinos habét Mardos: & deinde Hyrcanos & Appos: quos Mardus fluuius i undans ac placidis discurrens fluctibus: Dercebios quoq & Bractas irrigat medius îter utrunq; dilabens in Hyrcanu tandem mare proripitur. Veru3 Bractæ eam regiones incolunt quæ ad pedes adia cet Parnasi, Dercebii autem ad alteram siti Caspia nis fluctibus excitantur. Post quos ad orientem uersus trans Araxem Massagetæ positi: quorum studium est ut continuo sagittandi casu conteran, tur:infestissimiadmodum hospitibus:negs cum ui cinis populis ulla seruare diutius amicitia neg fide possint. Frumétiac uiniusu prors ignorat; Bibūt enim lac cu equore admixtu sanguine. Tu uero ma gis ad borea uers? Chorasmi tenet: qbus stati Sug dia succedit tellus cuius p medium Oxus dilabens Homolo monte a tergo relicto: qui Caspia3 decur rit. Saccæ deinde tenet potissimuz circa ripas laxar tæ fluminis positi:populi & ipsi sagittandi arte peri tissimi & adeo cotinuo usu eruditi: ut no uideantur posse a quis alio usci nega adægri. Turpe eni admo du iudicaret: si qs eius sagitta i cassu emitteret neq feriret signű. His deide Tochariadmotisűt. Tű& Phurii & Seres gétes prors 9 barbaræ: neculli 9 do ctæ disciplinæ: neq ullius rei studio aut cultui dedi tæ: 13 tatum p deserta uagantes flores quosdaz eas legere dicit; qbus uestes sibi uariis colorib9 itingut urtice potissimu florib? cosimiles: easq sibi ipis mi miracotexut arte:ato i eare ferut eas et araneas su

cy

(27)

lien

1a co

erit

100/

mul

ca/ & lal

mia

funt

Mardi:Hyr
cani & Appi
Mardus flu
uius.
Dercebii &
Bactræ po
puli.
Massagetæ
populi.
De uita &
moribus
Massageta/
rum.

Chorasmi.
Sugdia tellus.
Oxus sluui
us.
Homolus.
mons.
Saccæpo
puli sagittadi usu periti
Iaxarta sluvuius.

perare. Sunt etiam & alii ex Scytharum genère co plures populi: quorum nomina & mores prorsus i cognita perstitere: cum ad eos dissicillumum adituz fecerint asperitates locorum: & aeris illius inclemen tia: atq; asperrimi rigorts: quibus regiones ad extre ma coniectæ continuis prope téporibus infestant.

Ae sunt igit illæ quas dixi circa Caspiu3

h ad boream occupasse. Dicam modo de
iis quæad occidentem uersæa Colchide citra & Phaside usgad maris Euxini

chyres. Macrones. Phylires populi casas ligneas have birantes. Thibareni optimi oui um cultores Chalybes populi durif simi & in ta bricandis armis aptilfimi. Affyria. Thermodo onamnis,

litora insidere: quæ ue usq ad Traicium ubi Chalci dos tellus est sita ptenduntur. Bycæres igitur erut primi:arq his proximi Bechyres & Macrones:ac deinde Phylires: qui ciuitates & casas ligneas quas olim sibi condiderant adhuc tenent. His adiacent Thibareni præstantissimi ouium enstores. Tū etia his assidet Chalybes hominum genus durissimű: qui quoniam eam sunt regionem consecuti quæ nulli est prorsus ob ariditates apta cultui: in ea qua didleerunt arte mirifice profecerunt. Nungenim in elaborando ferro parandiso ad bella armis a mal leis negab incudibus uacat:totaqilla regio fumo contecta ardere igne uidetur: & ferramentor uftru cturis ictibus inhorrere. Tum uero Assyria sequi tur:quam Thermodoon amnis a monte delapsus armeno perlabitur: ato; inde uso; ad Amazones ce leri statim proripirur cursu:quem quideus ferunt fugientem olim a Sopida Cinopem iusu Iouisiq illam deperiens inuitam a patria sumouerat in eius

propefinibus excepisse atquillis continue deplora di parentum absentiam locum benigne tradidisse. In quo postea ipsa ciuitatem a se conditam suo noie Sinopeam appellauit. Circa uero ipius fluminis ri pas cristallum ceditur: candidissimu quidem ac purissimű quasi glacies. Ibiq invenitur & iaspis. Nec longe admodum iris quoq & halys dilabentibus: uniuersam illam regionem irriguam & amœnam reddunt. V escuterqua monte Armeno unde oriu tur ad boream uersi: Carambidos prope collé lam bunt. His proximi sunt Paphlagones adiecti maxi me littoribus: Tum etiam sacra illa Mariandinone regio: ubi dicunt rabidu illu quodam & tricipité ca nem: que ab inferno dite ereptum magnanimi her culis manus deuicit: spumosus quoddam uir 9 euo misse: quod uniuersam illam regionem infecit. Ve rum his proxima est Bithynia:læta quidem regio: atq; omnireferta ubertate: quani Rhebas amnis amonissimus gratissimis pfundit aquis: donec in pontum iuxta conciderit: qbus nec ullus é cæteris in terrisamnis iocudior: nece qui magis ad uolupta tem delectationemq conspicitur. Hæ sunt igif gen tes & populi illi:qui ut dixi:occidentale3 ponti par tem inhabitant. Illæ uero aliæ de quibus anteadin xeram: Scythicæ sunt: atq ad borea coiectæ. Núc uero mihi dicedum erit de tertia eiusde Asiæ parte: q & maritima e: & ad austrū cospicit : atog cū in hel lespontum psiciscetibus iter ostedat: meridionale in Bmis ad Aegeu mare aperit cursuiac usq in Syriaz

Sinopea civuitas.
Hic cristallu cedit purissi mum: & ia/spis inueitur lris & Halys flumina

Paphlagões
Mariādino,
rum regio
De cane tri,
cipiti.
Bithynia re
gio.
Rhebas am
nis.

i

13

n

tre

inf.

ode

chi

xini

nalci

crut

estac

quas

cent

ietia

mű:

quæ

dna

nim

a mal

umj

istru

lequi

plus

icsce

runt

1519

JUS

Flume Sagarii.

Ilion ciuitas

Xath? fluuius.
Aeolia.
Iones populi. Meader amnis Miletus & prienes.
Epheful dia næ dedicata De téplo ab Amazőib? fup trūco ul mi códito.

& arabiam protenditur. Calcedones igitur primi lead hostium offerunt e regiõe ad Bizantium in/ tuentes: Q uib? propinqui sunt Bebryces & mo tes Mysiæ: ex qbus Cius amnis iocundissimas ags effundit:ubi dicitur nymphas olim Hylam rapuif se magnitum Herculis insignem ministrum. Inde uero magnuz quidam minoris Phrygiæ tractus i hellespotum usque distenditur. Altera autem inte rius sita est longe amplior prope Sangarii flumen Hæcenim quæ amplior est ad orientez uersa ferax admodum pabulo est: & equorum gregibus copio sa. Altera uero quæ ad occidentem spectat sub glo riolissima Idapedib9 conspicitur habens ad latus illam uentosam & sæpius decantatam ilion ciuitate olim amplissimam: & maximorum heroum, perea tricem:quam ferunta Neptuno & ab Apolline co ditam extitisse: sed postea direptam & euersam Pal ladis ac iunonis confiliis: situm ppe Xanthi & Idei Simeotis undas. Huicuero adiacet Aeolia supra Hellespotum ad Aegei maris latera in qua & iones politi & Mæander amnis illustris per mediu molli bus dilabens undis: Miletum quog; & spatiosam Prienem secat; quarum quidem quod intermediū estiquodos magis ad boream uergituritotu Ephesus maritima tenet ciuitas quondam Dianæsagitti feræ dedicata: ubi ferunt Amazonefolim super ul mi cuiusdă trunco templu mirabilis artificii condi disse: deperisseq; ob id admiration & stupor e cun ctis gétib9& sæculis. Ven his pxima é Meonia ad

orientem sita sub altissima Tmoli montis rupe: ex qua Pactolus amnis fluens arenis aureis spledidio rem patriam reddit. In cuius ripis cu uer aduene/ rit:tata continue cu modulatione decatantel cygni audiutur: q passim p undas errantes in ripis depa scuntur: ut nihil iocudius possit audiri: enm circa ri pas illius quottidie magis paludamenta concrescut & etia emanat Enister: ac iocundissimis undis per regionemipsam passim disfunditur. Mulieres quo q; perpulchras parit; q nonung de more succinctæ deauratam ad lumbos zonam inter se circum exus tant mirabiles in girū choreas ducentes: cum potif simum choros & stationes Dionisio facere singulis annis cosucuernt: ubi uadmixtæ floretis ætatis pu ellæ:tang lasciuientes capreoli inter se saltitat & col ludunt:pariuntq intersaltadum no mediocre spectantibus uoluptaté & comota a uentis paludamé ta saltandiordo uideantur sonitum quenda haud i iocundum efficere: qui audientium mentes q maxime afficiebat. Sed hæclidiis hominibus omitta, mus:quorum studium est:ut cu3 uoluptuosa3 sor titi sint regionem: uoluptatibus etiam ipsis uacent nega patriæ moribus aut natura degenerent. At Licii deinde uicina & ipsilittora tenent: ubi potissi mum Xanthus perlabitur:ac Taurus mons iam usco in Pamphyliam declinare paulatim incipit: ac eius nomen mutare: ut no ampli? Taurus: 13 Cra gus appellet: ubi oppidű cospicit ad Eurimedontis flumé positu i q gde oppidai cu uenere colatica pla ĺį

Meonia.
Tmol9mof
Pactol9 flu
uius arenas
aureas hñs
hic cygnide
cantant.
Enister flu.
De pulchris
mulieribus
& de ipsarū
ritu in dicen
dis choreis.

Licii.

Crag9 mos

in in

151

ote

nen

TAY

iglo

atus

tate

crea

e co

Pal

Idei

прга

ones

molli

olam

rediu

phe

eru

ondi

cun 1 ad Corycus. Pergæ.& Phalelis ciui tates. Lyacones sa gittandi ar" te periri & bello prom pti. Pisidei popu li. Termelus. Lyrbæ & Selgæciui. tates. Cilices. Piramus.Pi narius & Cydnus flu mina. Vbiequus Pegaseus re liquit ungu lam. De Bellero phonte.

care porcorum saguine ac huius modi occisionibus consueuerunt. Tum uero Pamphylæciuitates se quuntur Corycus scilicet & Pergæ & quentis ma xime est subiecta Phaselis: quaru intermedium ad orientem uersus Lycaones positi uiri & ipsi ad bel la prompti & sagittandi usu peritissimi. Q uib? ad moti sunt Pisidei: quor hæ sunt præcipue ciuitaces Termesus Lyrbæ & Selgæ:quam ferunt quonda3 fuisse ab Amycleis conditam. Inde uero cuz ad ori, entem uersus in gyrum & circularem formam in/ flectaturmare:quicqd terræ spacii inhæret pari etia nimirum inflectitur forma: fitosob earez non mul to ab Euxino remotum. In eo enim sinu siti sut Ci lices uersi admodum ad ortum solis. Sed eum sinū ueteres angustias Asiæ uocauere. Ipsa enim regio multis præcipue fluminibus irrigatur haud in ea q dem exortis patria: sed quæ a loge profecta influxe runt: Q uorum tres cæteris præstant Pyramus Pi narius & Cydnus: qui unus mediam per Tarsum dilabens ciuitate3 illam multis clarissimis ædificiis i signem amonissimis undis intersecat; ubi quonda ferunt Pegaleum illum decantatissimum equum ungulam reliquisse & ab ca ciuitatem Tarsum ap, pellatam: ubi dicunt etiam Bellerophontem ipsum ab eo desicca tum & ad Iouem profectum clarissi. mum eum locum fecisse: in quo ab hominib? semo tus diu antea uictitarat. Multæ deinde aliæ Ciliciæ ipsi? ciuitates sparsim cospiciuntur ex gbus & Lyr nessus & Malos & soli ad mare coniecta. Extant

an

01

br

us

fu

h

& aliæ gmultæ quæ partim intra cotinentem sunt sitæ:partim et littora occupant. Comogena deinde his admota e regio & Syriæ ciuitates: spaciosa qde3 & ampla & ad maris usultationa deflexa; sed eius tra ctus qui est ad occidentem uersus ad usq motis Ca sii pedes proteditur. Si quis enim huius situ & for Mons Ca mam recte peeperit: reliquas etia Asiæ partes facile sius. poterit studio & diligentia percipere. Nam eius for ma cum ex quattuor costet angulis: qui ad oriente3 est tractus: cæteros nimirum excedit multitudine. Diximus enim uniuersam Asiam bifariam diuisaz atq; usqad Indu3 motem porrigi:qui qdem mons unius est iplius terminus ex eo potissimum latere: quod magis ad boream uergitur: & Nilus alter ex eo quod uertitur ad occidenté. Reliquus uero oce an? ipse: qui indicus appellatur ab ea parte quæ ad orientem spectat terminarios ad austrum mariru bro. At Syria ipsa de qua dicebamus cum intra illius prope uiletra sit iniecta atquad austrum uersus & ad orientem mare attigat; multas sparsim eo uer sus ciuitates habet:quam quidem partem quonia3 humilis est atcz depressa duobuscz altissimis ualla ta montibus: ad occidente quidem Casio. & ab ori ente Libano: illa incolæ sua lingua ualle appellant: quæ quidem quonia & aptior uisa omnib9 fuit & feracior ad producendas fruges: tum etiam longe cateris ad enauigadus comodius: multi ex ea regio ne q potétia & diuitiis pollebat: eu locu sibi ad habi tandu delegerunt: ciuitatesque & oppida sibi codide

13

d

oel

ice

daz

in/

etia

mu t Ci

linu

egio

leag

uxe us Pi

fum

CUSI

ionda

India

map

plum

iriffin

(emo

illicia

Lyr

ctant

Comagena regio.

Mons Liba

Syrii. Phoenices primi naui, bus tétarût mare. De laudib? Phoenicum loppes. Ga za. Elicides Tyrus. Byblon. & Sidon uen, tosa. Bostre nus Au. Tripolif Or tholides. Marathon. Laodexciui tas a Neptu no condita. Apamia. Orotes am nis Antio/ chiam fecat Marearabi, cum. Flani. Arabes.

runt: uariisq inter se noib 9 distinxerunt. Nag intra magis otinete loca sut sortiti: uno uocabulo Syriist appellati. Q ui ueroad mare diuertut Phœnices:q quoda ab Erytheris pfecti pmi fuisse dntur: q mare nauibus ptétarint: primi etiaz qui cœperût hûc mer candiulum: quo homines ad cupiditaté & auaritia excitarétur: que primicali acstellase cursum omniumq supernoru motuu studio & igenii magnitu dine comprehenderint. Hi enim sunt qui loppem & Gazam & Elicide incolût : que Tiruillam ppul chra & ueterem ciuitate habuere ab initio.q.codi/ tam: Tum & q maritima Byblon & uentosa Sido nem condidere ad Bostreni placidissimi fluminis ri pas: q Tripolim & Orthosidem & Marathon & q ad mare coniecta est Laodice tenent ciuitatem olim ur dicitur a Neptuno coditam: i qua & Daphne ob lectabatur & q demum Apamia ipsam inhabitant i fra cotinenté: unde Oronte amnis ad orientem uer sus Antiochiam quoq per medium secat. At uniuersa Syria omni prors? ubertate referta est: & ad alenda pecora pascuis & frugibus copiosa: Cui9 ad interiora:quæ magis ad austrum conspiciuntur ex tremus aditus situs est Arabici maris. Q uod quidem medium interluit Arabiæscilicet & Syriæipsi us fines paulatim coutinueq sead orientem uer/ tens pertingit Elanos: ubi preciosissimam omnius regionem Arabes tenent. lpsa enim altior est & ge mino præcingitur mari Persico scilicet & Arabico: & gemino quoque agitur uento. Arabicum enim

u

00

ra

ta

US

re

in

zephyrum deposcit. Persienm uero eurum. Sed quæipsius Arabiæpars ad oriente3 & austrum spe ctat:rubro quoq abluitur mari. Dicaz igitur de hac regione quippiam: cum gentes habeat quarum po tentiam & diuitias cæteræ omnes admirantur ob. stupescuntos copiam & ubertatem. Nec illud præ termittam: cum plurimum sacris oblectetur: nul la est sui pars quæ no tota fragret thymiamate aut mirrha aut redolentibus calamis quæ passim inie, Chaignibus aduruntur. Quis non crederet illud ucrissimum esse: quod dicitur louem scilicet patre3 illum Dionysiuz eius filiūab occluso matris fœmo re dissoluisse: & ad nascentis festiuitatem universa; illam implesse regiones huiusmodi iam suauissimis odoribus! Atq; eas oues: quibus nunc exuberat A rabia: huiusmodi nostram tum primum consecu/ tas esse ut tam densis ac ta mollibus uelleribus iter pascendum cotinuo nestirentur: & lacus ipsas tan tis aquis ac tanta piscium multitudine & uarietate replerentur? Totos aues deserta reliquisse: atos illuc ingruisse secum afferentes preciosi illius cinamomi ramos:quibus nunc uniuersa pene nimia copia & ubertate diffundat? Addequod & ipse Dionysi. us postquam natus creuit ætate capreoli pellibus indutus ac obauctus comas hædera implicitusque pampinis & per potus abunde mero totam circui bat regionem: multasquindique perfundens opes non elargiri diuitias uidebatur: sed seminare:quo fructus pareret nulla ung ætate perituros, Ideog

P 4 8"

De Thymiamate & Mirrha.
De ortu
Dionysii lo
uis fiiii.

De molli uellere oui um Arabiæ: De piscium copia

De Diony sio postq creuit ætate

alf

371

itia

My

icm iul

US II

&q

mulc

eob

anti

a uct

uni

& ad

i9 ad

ur cz

qui

Zipli

uct/

Inru3

8ge

1100:

nim

Arabiæ mö tes & flumi naauru3 pa riunt

nabathei cal basi& agrees populi. Chatramis tellus. Minei. Sabæ&Cle tabei. Erembi nu di incedunt De moribus & uita ipor

ipa regio tatis hucusch flotu sse muneribus dicitur ut eius montes aurum pariant: & flumina conue/ hant argétű.corumg, ripæthimiamate & fragran bus herbis redolét: atcg qui ibi uictitant: maximas possident opes: neg induunt nisi paludamentis au reis aut sericis amollissimis. Ver qui pmam Libai montis frontem tenent: ipsi sunt qui Nabathei sut appellati. Q ui autem illis adhærent Calbasii & A grees: ac deinde Chatramis tellus conspicitur e con spectu persidis. Sed ad latus rubri maris Minei ten nent & Sabæ; & iuxta eos Cletabei. Et hæ sut oes gentes quæ Arabia colunt: quas comemoratioe ali qua dignas iudicaui. Sed tamen & aliæ complures sed siluestres quidem & ignobiles: neg; inter Arav bes studio aliquo aut moribus aut disciplina conu merandæ. Nam ad zephiæ uersus prope Arabiæ ipius extrema Erebi tenentirobustissimum quide hoium genus & agreste: q montana illa coletes in tra tantum specus & prærupta saxa inhabitant;nu di prorsus; nece quieg felicitatis humae possidétes sed desiccati nimia uiuendi asperitate nigrum colo rem & adusta cutem otraxere. Et si mali aut aduer si quippia superuenerit:non arma capiunt:no sagit tas:non tela ut cæteri: s tang fere per colles discur rentes uagiquac deuii offinsani circufugiunt: haud quag religs arabibus similes: quos tot ac tatis mu neribus natura dotauit. Veze ab alio Libani latere: quod ad orienté spectat altera pars Syriæ aperitur quæusq ad Sinopem maritima extenditur. In cu

ne

n

IC

ius medio Cappadoces sunt siti: homines sane qui ob equor copiam & affiduam in eis exercitatione continuumq equitandi ulum præstantissimi in ea re iudicantur. Affyrii uero ad mace politi Thermo dontis hostia observant: ex quorum montibus: & qui potissimu ad orientem conspiciunt: Euphrates amnis clariffimus erumpita monte primum arme no demissus: Seed cum ex illis Asyriæ collibus lo go discutsu in austrum convertat: ac deinde aduer sus solem inflexus mediam inundet Babylone. po stremo ciuitate Theredonem lambens in persicuz mare celeri cursu dilabitur. Nec multo ad orientis oram effluit Tigris:qui nece minor est Euphrate: neque a quouis alio celeritate uincitur. Nam tanta proripitur uelocitate: ut una die tantum peragat iti neris:quantu uir acer possit & uelox p septé discur rere. Nec multo post illius decursum enm planicie quandam perlatam offendat qualifessus itinere ac tang qui cuperet a cursu paululum conquiescere i quandam globeam & circularem lacunam contra hitur:qua Thomitidam uicini uocant: Nec ibi ta/ men diu congescit: 13 qsia somno excitaretur:tæde reto eius ignauiæ repente exurgens: longe adhuc ardentiori cursu proripitur. Q uæ autem inter Eu phratem & Tigrim terra media é:ca Mesopotamia a græcis é appellata: quæpfecto è huiusmõi: ut nul lus ung pastorineg, q cornipedem Pana fistula de catat:posset regionem illam aliqua in parte crimina ri: p ad pascenda pecora lætissima pascua non affe

11

SEI

au

bai

XA

con

11811

toes

ocali

LICS

1211

onu

abiz

juidé

csin

nc:nu

déces

1 000

aduct

lagit

discur

haud

s mu

Here:

ncu

Cappadocel præstantissi mi sarte egitandi.
Assyrii
Euphrates amnis clarissi simusex mõte arméooti tur

Babylon.
Theredões
ciuitas.
Tigris fluui
us omniu3
celertimus.
Thomitidia
lacuna.
Mesopota
mia est media inter T
grim & Eu
phrate3 flui

g

De laudib? esopotaie

Armenii po puli bellicosi

Vbis ita est Babylon. Semiramis muris circu cinxit Baby lonem.

Delaudibus
Babyloniæ.
Vbi nascun
cunt palmæ
Hicorif Ber
rillus.
Cissi.
Massabatee
& Chaloni
tæ popul.
Mardi & Ar
trapatini po
puli.

tat. Nec etiam ullus tam solers platator illius nasce tis in siluis fructus incusabit: 9 & uarietate & mul titudine & suavitate no præstent: cum tanta sit i ea rerum oium nascentium copia:atq; in augedis her bis ac producendis frugib 9 ubertas: ut ea regionez beatam & felicem ac dis iplis gratissimam æstima rent. Q uæ uero huic proxima est ad borea uers?: & iplauberrima est:eam Armenii & matre tenent e conspectu euphratis positicuiri ipsi bellicosi & pu gnaces militarica disciplina eruditi: tum etia opib? & divitiarum copia appme pollentes. Vezz ad Austrum sita est Babylon de quadixi: quam ferût Se miramim Medorum reginam: cum bello antea regionem deuicisset delectatamsitu & locoruamos nitate inexpugnabili muro circumcinxisse: atq; itra: ciuitatis ipfius arces mirabiles ædes suo bello confe cisse: quas undiquauro & candidissimo ebore acar gento purissimo elaborarat: Regio etiam ipsa insi gnis admodum est & ferax. Palmas parit suauissi/ mas præcæteris ferentes fructus. Parit & Berila lum: qui glaucei est coloris: aclonge preciosior au ro. Nascitur etiam circa uerticem Ophietidos collis Verum supra Babylonem ad boream uersus Cissi tenent. Tum etiam & Massabateæ & Chalonitæ. Sed ad montes armenos uersus qui ad orientem spectat; adiacent Medose tempea; quoru qui ad bo ream sunt uersi: Gelos appellant. Assistut quoque Mardi & Atrapatini. Ad austru uero geung; ex ip sis Medis p. cæteris floruerut tenetiq ue ibi imper

ta

m

117

251

cn

ten

pia

ini

in

(3

ipl be de

u

rium libi & ciuitates condiderunt:colq ferut quo dam ex illustri progenitos genere fuisse Herionæ mulieris illius: quæ ex Osta integerrimo rege nata Pandionida filium apud Illisii fluminis ripas uenenis interfecerat: Q ua quidem ex re cum ipa pudo re afficeretur: inde aufugies ad eam demum regio nem peruëit quæ eodem é nomine appellata haud tamen procul a Colchis:neq ung ausa est ob id sce leris patria repetere: nech parentum cospicere lacri, mantes oculos:cum admodum formidaret eorum iram: Ideoque homines'illi maxime adhuc magicis artibus & diris ueneficiis utuntur. Amplissimam enim regionem colunt: & quidem multi montes tenent: ex quibus maxime oritur Narcissites. Alii potius planiciem colentes irrigua pascua & læta p dia sibi delegerunt: onusta passim multifariam pe/ corum gregibus: donec peruenitur ad portas Caf pias: quæ ad orientem spectant: atque sub altissimis iniectæ montibus aditus aperiunt proficiscentibus in boream & in austrum. Nam una quidez uia hir cana petitur: altera uero montes Persiæ. Verūsub ipsis prope pedibus Parthitenent genus hominű bellicosissimum & sagittandi usu solertissimum: de de quibus pauca dicere haud importunum iudica ui. Sunt enim eius modi ut nunquaz effodere : aut arare tellurem: aut quouis alio modo colere didice rint: Neque nauigando ad alienas urbes: aut mercando sibi quas habent opes conquisierint: neque sunt ginter eos arméta sequatur: aut greges alant: g 11

ce il

ca

136

003

ima

19:

acat

pu

pib9

Au

tSe

carc

noch

itra

conte

acar

Linft!

Villiu

Berny

of all

scoli

s Cilli

onita

entem

ad bo

poque

mpe

De Heriona muliere filia regis Ostæ: q̃ padionida filiũ ueneris interfecit.

Hic funt ho mines q ma gica arte & diris ueneficiis utuntur Hic orif nar ciffites: portæ Cafpiæ.

Viahircaña Môtes Persiæ. Parthi sagit tadi arte pe riti & belli de coli. Deuita & moribus
Parthorum

Parthia romano imperatore deuio

Parthi Meo niam & Sar diniam funt depopulati. Parthi au/ reis armis i bello ufi fut. Perfia a por tis Caspiis initiu fumit

Sed cum primum pætatem possunt : aut arcum wanu contorquent & sagittandi studio conterunturiaut pedum cursu & equitationibus continuis exercitati mirahilem ad id sibi arté & disciplinam ef ficiunt. Semper enim ea regio iaculationibus & co fractis lanceis & sagittadi ictibus Aridet: Semp co cursus equim inter se cocertantium passim audit: nece ulli fas est cœnam adire:nisi prius certandi la bore totum illius corpus i sudoré defluxerit. Alun tur maxime uenationibus: quas aut iaculando cosequuntur aut sagittando: qui licet ob eam discipli na& acerrimos mores insuperabiles esse uideren, tur: a romano tamen imperatore deuicti tandem fascibus obtemperare sunt coacti. Dicani nuncin quot hominum genera regio illa distincta sit: qbus ue fluminibus irrigetur:ac demum quibus interci dat montibus. Solí enim funt qui regiam dignita tem dicuntur obtinere: soli etiam qui cæteris digni tate & potentia præståt:postg Meoniam & Sardi niam fuerunt depopulati. Deinceps enim sur aure is armis in bello usi:eorumq; equos aureis frænis & phaleris argenteisch calcris exornarunt:cum tan tam huiusmodi rerum copia ex ea uictoria conue xerint: ut es fluere diuitiis un diep uiderent. Verum Persia ipsa tota altissimis uallat motibus initiu capi ens a portis (ut dixi) Caspiiiq iter in anstrum atq usca ad mare protendit; quod ab ea Persicum Eap pellatum. Tribus aut potissimum partibus é habi rata. Na gdam sunt in septentrione uersi ad extre-

eti

cep

litte

dei

tifi

10.1

ten

dro

thi

In

dil

cu

Xũ

Sep

nē

cid

maq coiecti adhæretelq umbrosis motibus Medorum qdam in medio positi: qui mediterranea re gione occupatialii e regione ad austrum quiquad mare qu'dixi Persicu extendunt. Primi eni sut Sa Sabæ. Pal bæ qbus passagardæ & Tasci & pleriqualii adiacet: sagardæ. & quor regione multiabluüt amnes sinuosis undiqu Tasci. meatibus decurrêtes. Ex una eni parte Corus dila Corus flu/ bitur: Ex alia Choaspes: qui cu ab Indo excat Au uius. mine Susa ciuitatem irrigas Achate lapide îter eius Choaspes arenas instar Cylindri cuiusda pstratuz aclacteum fluuiusab ostendit: qué ex ppinquis motibus torrés ad plani Indo exit. ciem cotraxerat. Fructus ibi ob téperatum aeré se Susa ciui per virent. At núc de reliquo Asiæ tractu dicedum erit: qni ad orientem uersus uniuersum illius dein ceps limitem ac fine pficiet. Circa igitur maris pfici pis. littora'eam partez uersus qua orit sol Carmaniinsi Hicsemper dentes haudlonge a perside regioné bisariam sorti uirent fru tisunt. Ná ex eis quidam se ad maris littora cotule, ctus. re.quidam maritima contemnentes intta cotinen Carmani. tem præ cæteris loca delegerunt. Ex his enim Ge, Gedroffi. drossi ad orientem uersi uicini sut oceano: get Scy De ortu In this illis adhæret quos dixi ad austru uersus iuxta di fluminis Indum flume qu'duplici hostio e regioe i rubrum Patalenes dilabit mare: Veru anteg in mare cocidat multap, currens oppida & regiões longuz quenda & infle xu limitem perrat. Oritur eni ex mote Caucaso ad septétrioné uersus: sed i austrûse inflectés Pataleo ne insula gemino coplectif brachio: ac deide adoc cidenté cu itorqueat cursu Oritas & erabessecat &

E. S. S. F.

io

क्र

cm

in Jul

DD

1131

gni

idi

urc

ents

121

140

UM

TU

Achates la infula.

Arieni.

Hocin loco Coralii passim nascun tur. Saphireæ crustæ. India regio omnium ex trema sed io cunda. De qualita te hominuz Indiæ & eo rum mori. bus: & stu diis. De berillo. adamante. Iaspide. To palo & ame

thisto:lapi

lis.

dib9 precio

qui linea paludaméta induuné Arachotas: Tű ét Sa traidas ipsos plabifiac eos oes q ppe icolut Parpau sifauces: quos omnes uno uocabulo Arienos uocant. Hi eni siluestré admodú & incultà regione tenét; cu arenola sit : nec ulli prorsus apta custui: ueru tamen q satis habeat ex sui natura & excelletissimo quoda & singulari munere. Na ubica coralii lapides exoriunt: & ex montiuuenis q eam muniut regio né Saphire & cedunt crust & flaui gdez & fusci colo ris. Ad orienté uero sita é India regio sae licet osum extrema iocundissima tn & in ipsis oceani labris si ta:qua sol cu primum incipit emergere:atq; ab oce ano caput extollere:primam esse ferunt :quæ illius radiis incédit. & propterea nigros homines & crassos a natura procreare. Comas ferunt densissimas haud dissimiles hiacyntho. Sed quonia ex plerisq locis aurum eruit; multi ex eis inde quæstum aucu pant:alii telas lineas cotexunt:alii secto elephantu dentes abradunt; alii per fluminum decursus ince dentes perquirut:si qua inter arenas lucesceret berillus aut adamas aut forte quispia iaspis: aut si qua glaucea Topalus occurreret:aut incideret forte in purpurea quandam & sanguini similem Amethistum. Hæc sunt enim potissima illorum studia: cuz uniuersa illa regio psusa sit ppetuis fluminib? q hu iusmõi opibus diuité & polletez patria reddūt. Sūt & hortiibi & arua ppulchra & læta: q uniuer lu le/ per pannu uiret:in gbus partim nascit miliu: parti exurgunt silux semp rubris calamis frodentes. At

ut

mi H

180

ad be ca fu go &

modo mihi dicedu erit de ipsi? forma & situ: qb? ue fluminibus abluat: qbus uallet motib?: & quot demo alatgentes. Sequitur descriptio Indiæ.

Ú

10

10

lo

m

200

us

135

dq

icu

ıtü

nce

bei

(11

thi

CU

hu

ırti

Onstat eni primu ex attuor angulis: 13 uniuersis oibus ad suose triagulose sor ma: quose bases itra se coeat: haud pror sus dissimile rhobo. Indus uero: de quo

dixi: fluuius occidentale ipsius interluit parte. Gan ges uero ad orienté tenet. Caucasus at mons ad se ptentrionez uersus atorad ursanz occasu. Multi hac regione clari & ppotentes uiri coluere: haud quag uno in loco coacti:nec uno appellati nomine:cuq dam ex eis ad una coccsserit parté & ad alia alii pro ut eis natura ab initio & uolutas & coluctudo lup peditarit. Na gdam ad Indum flumé se couertere: & ipsigdem Dardanes sut appellatiqui ea potissi/ mum partez tenent:ubi Hydaspis amnis Acesma Hydaspis amnis Acesmã e scopulis fluetes pprios recipit sinus. Hydaspes.n. fluuius é amplissim9 & ad nauigadi uluz aptissim9:ea occidetale plaga pla bes: Cui etia ppinqua e Cophes flume: & ca parte cadidiffimis undis pfundit: quos inter Sabæ positi sunt ac etia Toxili: & Scodri: & deide Peucancoru getes: & q Dionysiū colūt Gargaridæ: V bi Hypais & Megaros auge uehűt ditissima oiuz slumia. Ea .n.a mõte Hemõ primű exorta: atqsdeide ad Gade tidem plaga uersa:tandem cu ad austru se flectant ppe Colidos ifula: q oceano abluit: i mare dilabut, Hæc siquidem insula cu adeo erecta sit ut nech illuc

Deforma Indiæ.

Dardanes
populi.
Hydaspis
& Acesma
flumina.
Cophes flumen.
Sabæ. Toxili.
li. & Scodripopuli.
peucaneorus
genes.
Gargaridæ:
Dionysius
colunt.

Sacerloc9.

Fabula de Baccho.

Nisea wia.

aues aduolent: orgis est a græcis appellata. Ferunt etiam illam ueneri dedicatam extisse & ob id Co/ lidem uocata. Neclonge ab ea sed ad Gangem uersus alius quidam locus eminet: qui ab incolis sacer iudicatur ob mirabilem quanda rem ibi olim inue ctam. Nam dicut Bacchu illic olim cum fureret co sedisse: ibi teneras uitiu nebrides: quibus obtecti erant: qui sequebatur: statim in aspides se couertii. se: & in ferru tyrsos: cincturas uero ac uitiu ipsaru capreolos in sufflantis dracones mutatos: propte, rea quia homines illi eius lacra contemplissent:at. 9 horrerent eius mores. Tu uero timore omnes p citos uiam illam pmum ab eo Niseam appellasse: constituisseq ut una cum eorum liberis coronati hædera sacra conficerent. Q uo facto cum getes il las subiecisset:montes statim Hemodos coscedisse ad quorum radices allidituriq ad orientem spectat ocean?:ibiq; supra eoz uerticé tang ad alios terræ fines geminas infixisse colunas imitatus cius potis imű coterraneű Hercule:ac demű in Ismei flumi nis ripas exultate descedi se. S3 hæ sunt getes oes ae natiões quæ terram ipsam tenent: & potissimu3 quæ potuerunt aliqua sui excellentia & dignitate ad cognitione nostra peruenire. Et si alias permul tas esse fatear: quæ quoniam uariis in locis constitu tæ sunt:ac partim circuerrant:nec ullum protsus fi xum hahent locum:partim etiam ignobiles & ob scuræ:ut etiam sine nomine pmanserint:no multi tamen faciendos esse iudicaui: Q uas neces gomni

Pi & da

(c)

m

110

di

(ib

au

m

di

rar

Se

ua

ne

Sto

िप्रा हिंदू डिंड अ

re

q

ur

ac

um conscius esset præter imortalem deum dicere posse existimaui. Ipse. n. solus est qui nouit omnia & solus qui potest. Ipse est qui pma ipsi orbis sun damenta in orbé coniecit & imensi maris aditu3& semitam mortalibus patefecit: quiquitæ huius co moditates oësidiuitias: dignitates honores pstitit.q ue sidera discernens unicuiq qua uoluit sortem tra didit. Q uibusdam.n.ut terram coleret: atq; inde sibidiuitias & opes comparet. aliis aut ut pelago acti aut piscarentur sibi uictum: aut mercimonia com/ mutarent; aliis ut scientiæ & philosophiæ studiis se dederent; atquinde honores aucuparétur & laudes Multis etiam ut cæteris pessent iuberent & impe rarent. Ideog no mirandum si hoses uariam inter se sunt non solu fortunam: sed etiam naturam con secuti; cum uidemus regiones & loca: eam quoque uarietatem adepta:postq una quidé lacteos homines pariat, alia subalbidos: alia fuscos: alia prsus adu stos:aut similes multis floribus:quales generat As syria. Sic enim statuit deus ut homines uarii quog igenii & multiformis ai ac industriæ: queadmodu & cætera nascerentur: atq; ut unusqsq sua cotenta retur sorte. Vos igitur o terræ oes: & uos o insulæ: q colitis mare: ualete nunc pcor. Valete quoq uos undæ oceai: & uos pontisacri fluctus: & uos fluuir ac & fontes & motes peruii ualete & uos qfo. Iam enim uos oés satis peurri q fueratis aliqua îter mor tales fama aut nomé osceuti. S3 deu glout phuius modilabore meo aliqua retribuat i postese gratia.

at

CT

Cet

lue

co

ecti

tur

aru

ote

tiat

efp

affe;

nati

esil

diffe

ectat

erra

otif

IMI

s des

mu

intate

Tmu

Mitu

Just

& ob

nulti

mu

Solus deus nouit & pot omnia.

pulchra con clusio.

Impressum est hoc opusculum Venetiis p Christoferum de pensis dictu Mandello, M. CCCC, LXXXXVIII.

FINIS. Laus Deo.

Europæ prouinciæ.

Hibernia britannica. Britannia. Hispania beticha. Hispania lusitania. Hispania taraconensis. Gallia Aquitania. Gallia lugdonensis. Gallia belgica. Gallia narbonensis. Germania magna. Rhetia seu Vindelicia. Norsicum. Pannonia superior. Pannonia inferior. Illyricus in qua est Dalma tia. Italia.

Europæinsulæ.

Cyrnus insula, id est Cor,

Distributed the

Signal granes, Mist. Sardinia. Sicilia. Sarmatia in europa. Taurica cheronnesus, Lasiges Metaneste. Dacia. , ashan your colony Mysia superior. Mysia inferior. Thracia. - 1710 arp ni auto 1719 Cheronnesus Capp forth in qualify on a Macedonia. and m A.m Epirus. Achaia. Samuria quat ell in alia. Euboia insula. Columbia. Peloponnesus. Model Creta isula. id est Candia Simulomnes.xxxiii. EMBELLA Magna Armenia. Aphricæ prouinciæ. Mauritania Tinganica. Laning and all Assemble Mauritania Cæsariensis. Congres infola, Aphrica í qua est Numidia Cyteneseu Pentapolis. Paintling Judges. Marcarica. Libya, ægypt9 Amba Percodes. & Thebais. e stradelerte. Libya interior. Ald poramia. Aethiopia interior. -Linkylonn. Aethiopia quæ ē sub ægy? pto.



## Asiæprouinciæ.

Pontus: & Bithynia.
Propria alia in qua est phry gia.
Lycia.
Galatia in qua lsuaria.
Paphlagonia in qua est Pirscidia.
Cappadocia in qua est pare ua Armenia.
Cilicia.
Sarmatia quæ est in alia.
Colchis.
Hiberia.
Albania.
Magna Armenia.

## Insulæ Asiæ seu provinciæ.

Cyprus infula.
Syria concaua. Phænicia.
Palæstina. Iudæa.
Arabia Petrodes.
Arabia deserta.
Mesopotamia.
Babylonia.

Affyria. Media. Suliana. Persia. Parthia: Carmania deserta: Arabiafelix. Carmania, Hyrcania. Margiana, Bactriana. Sugdiani. Saccæ. Scythia intra Imaumontem. Scythia extra Imaumontem. Serica. Aria. Paropanisside. Drangiana. Aracolia. India intra Gangem fluuium India extra Gangem. Sines Taprobana insula. Simulomnes Asiæ puinciæ.xli ii. Simulomnes orbis magnæ prouinciæ octogintaquinq cum qbus connumeratæ etiam paruæfiunt.

## Registrum. ius medio primaalba Attica Eloquentissimi nauigabili b' rium sibi ucro qui rit Taprobana. um conscius ad hesperiam. Sardinia. num & la alia est prope tum est FINIS. orientem mile of my particulation of

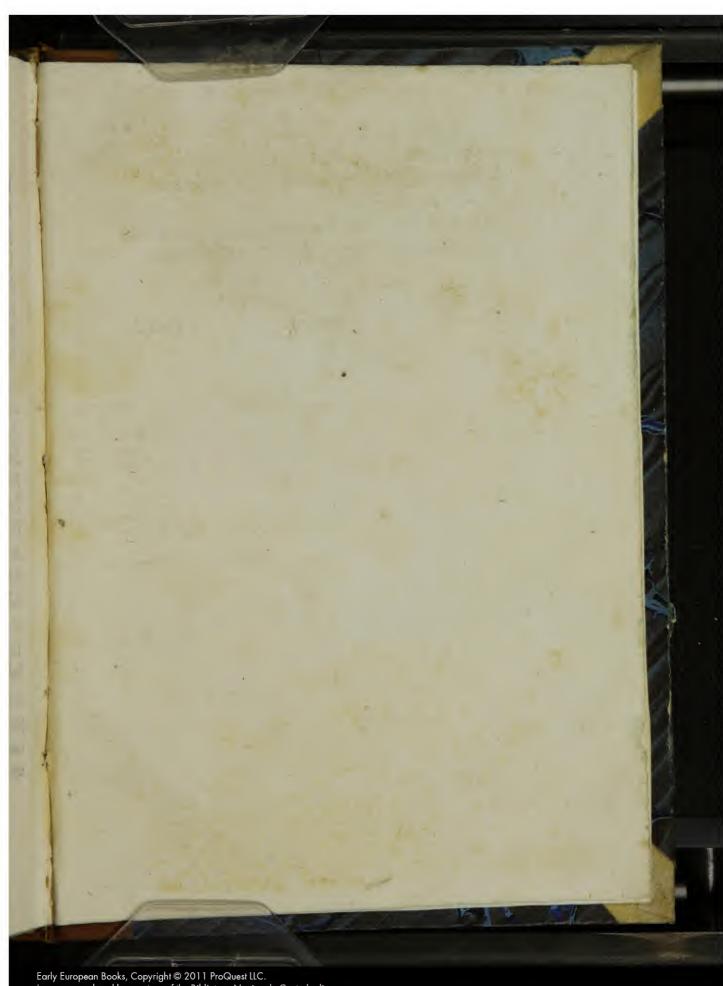

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. L.6.39 (b)

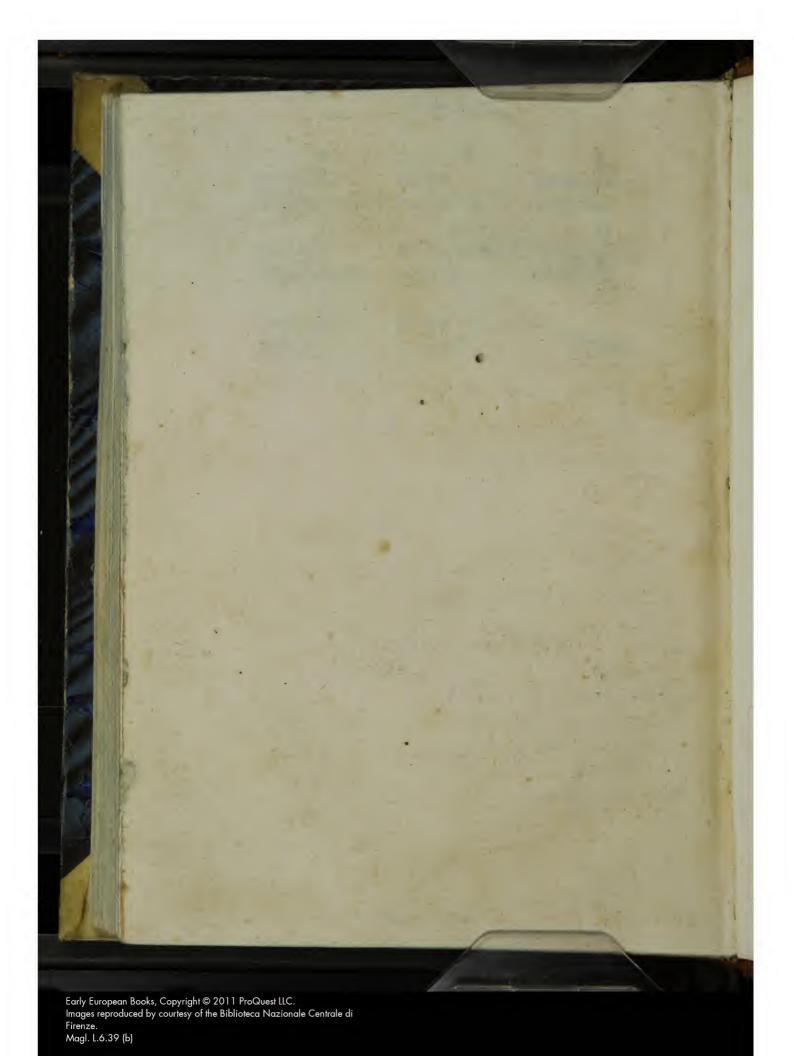

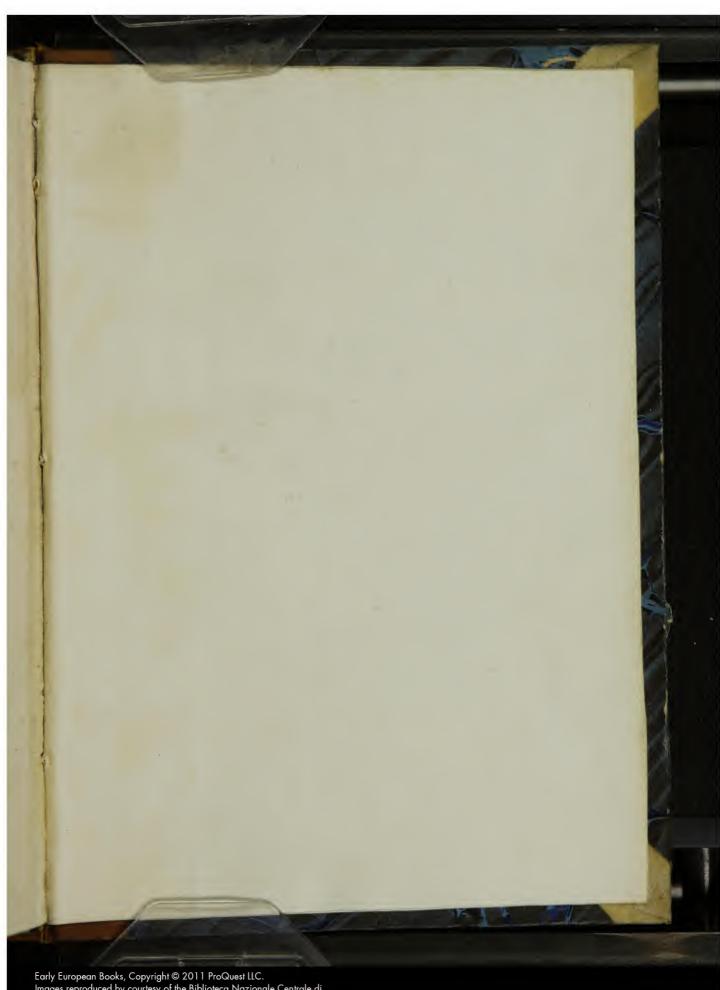

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. L.6.39 (b)

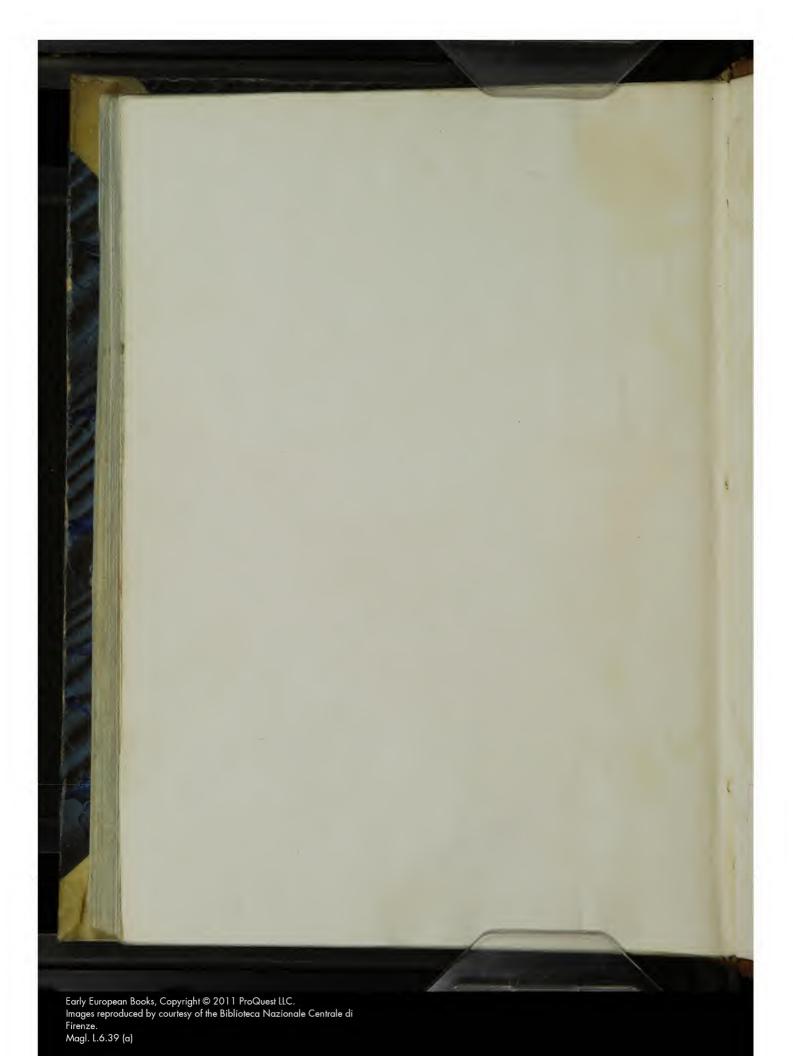

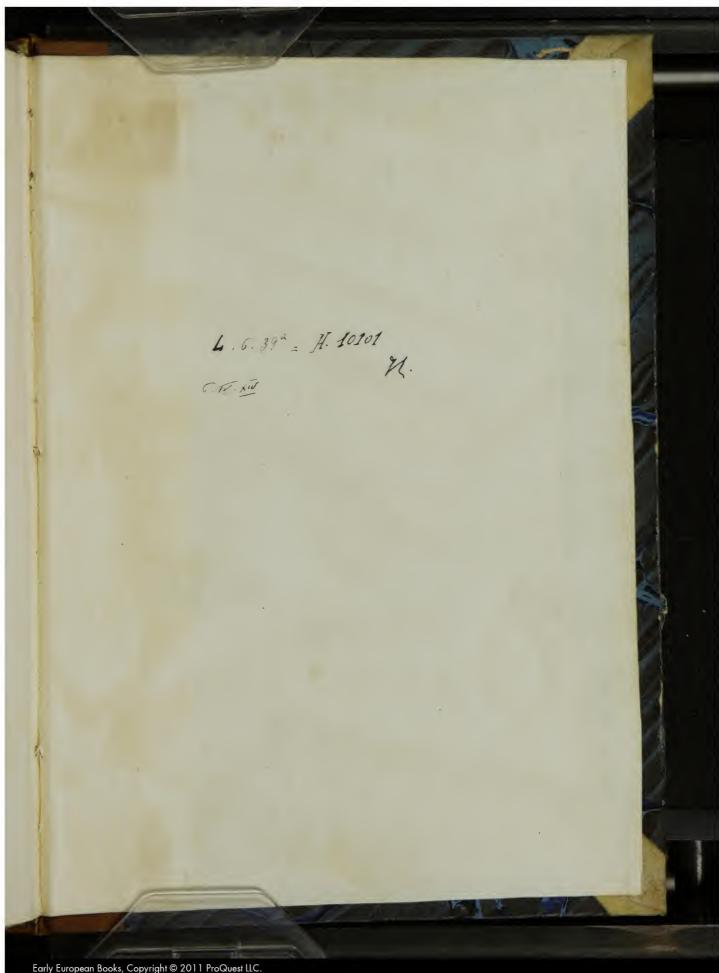

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. L.6.39 (a)